# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana

### ACTA FRANCISCI PP.

### LITTERAE APOSTOLICAE

Ι

Venerabili Dei Servae Mariae Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Spe gaudentes, in tribulatione patientes, orationi instantes» (Rom 12, 12).

Verba haec sancti Pauli de vita Venerabilis Servae Dei Mariae Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia dici possunt. Eius enim exsistentia eminuit contagiosa laetitia, spe quae id attingit quod Dominus est pollicitus ac fortitudine in difficultatibus ferendis, quas sustinuit ut complura apostolica ac adiutoria incepta perficeret atque sanctitatis viam decurreret. Virtutes hae, scilicet laetitia, spes ac fortitudo, in Dei coniunctione assiduaque precatione nitebantur, quam vivida fides ac fervidus in Eucharistiam amor necnon filialis erga Virginem Mariam devotio alebant.

Matriti die XII mensis Decembris anno MCMXVI nata est. Civili bello composito Universitatis curricula in chimica disciplina absolvit. Anno MCMXLIV sanctum Iosephmariam Escrivá primum convenit, quod eius vitae cursum mutavit: eodem enim anno postulavit, ut apostolicum coelibatum colens, in Opus Dei admitteretur, quod amavit eique totam per vitam inservivit. Tenaciter ac prudenter iuvenibus Universitatis instituendis Matriti se dicavit, minime neglegens apostolicum opus aliis in urbibus gerere. In Mexi-

cum postea se contulit, ubi multum adlaboravit in lata apostolica navitate, humanae et christianae institutioni mulierum omnium socialium ordinum impense incumbens. Anno memlui Romam est arcessita, ut cooperatrix centralis regiminis Operis Dei. Sed propter cordis morbum Matritum redire debuit. Sua munera extenuare coacta, sua studia academica ad finem perducere potuit et doctoris gradum in chemia est adepta. Initio anni MCMLX chemiae, physicae et mathematicae disciplinarum magistra est nominata apud scholam feminarum "Maestría industrial". Venerabilis Serva Dei solicite Domino vocanti respondit, qui eam invitabat ut in suis religiosis, familiaribus, professionalibus ac socialibus officiis fideliter prompteque absolvendis sanctitatem reperiret, ubi ipsa Christum conveniret et proximum in corporis spiritusque necessitatibus iuvaret. Suo opere suoque assiduo apostolatu Evangelii lucem effudit atque Ecclesiae et societati variis in urbibus ac nationibus inservivit. Licet haud firma esset valetudine, studiose se dicare perrexit docendi muneri et apostolatui una cum sociis, discipulis et amicis. Caritate compulsa, variis in institutionis provinciis opus fecit atque sedem studiorum rerum domesticarum est moderata. Die 1 mensis Iulii anno MCMLXXV periculose secta est propter cordis morbum in deterius versum. Ei convalescenti respiratio repente in discrimen adducta est. Die xvi eiusdem mensis Iulii, cum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo celebraretur memoria, Domino pie animam reddidit.

Continuatae sanctitatis famae causa, a die xvIII mensis Novembris anno MMI ad diem xvIII mensis Martii anno MMV dioecesana de vita, virtutibus ac sanctitatis fama Inquisitio in archidioecesi Matritensi effecta est. Validitate per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum die xvII mensis Februarii anno MMVI declarata ac Positione comparata, Consultores theologi in peculiari Congressione coadunati die vII mensis Iunii anno MMXVI de virtutibus heroum in modum exercitis favens suffragium tulerunt. Idem senserunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die II mensis Maii anno MMXVII. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum evulgaret. Beatificationis causa putata quaedam mira sanatio est ponderata quam medici Consultores eiusdem Dicasterii die v mensis Octobris anno MMXVII ad scientiam inexplicabilem dixerunt. Consultores theologi in Congressione peculiari die I mensis Martii anno MMXVIII intercessioni Venerabilis Dei Servae eandem tribuerunt et Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die v mensis Iunii anno MMXVIII eam

verum miraculum iudicarunt. Sic Nos Ipsi die viii mensis Iunii eiusdem anni facultatem fecimus ut congruum Decretum ederetur et statuimus item ut beatificationis ritus in Hispania, Matriti, die xviii mensis Maii anno mmxix ageretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Servam Dei Mariam Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia:

Nos, vota Fratris Nostri Caroli S.R.E. Cardinalis Osoro Sierra, Archiepiscopi Metropolitae Matritensis, Reverendi Domini Ferdinandi Ocáriz, Praelaturae Personalis Sanctae Crucis et Operis Dei Praelati, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, christifidelis laica Praelaturae Personalis Sanctae Crucis et Operis Dei, quae Domino Iesu vitam suam munifice praebuit, fratribus cum gaudio serviens cotidiana munera explicando, Beatae nomine in posterum appelletur atque die duodevicesima mensis Maii quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Huius insignis mulieris, in sanctorum sanctarumque catalogum relatae, hominibus, qui in discrimine versantur, certa exempla ac praeclarae res gestae demonstrantur atque ipsa, quae iam vivens tot tantorumque operum praeclara edidit documenta, magnopere honoratur, unde complures de eius rebus bene gestis sumant incitamentum et ad christianam pietatem firmiter tenendam invitamentum.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xvIII mensis Maii anno mmxix, Pontificatus Nostri septimo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 467.807 П

Venerabilibus Servis Dei Mariae Carmelitidi (in saeculo: Isabellae) Lacaba Andía et XIII Sociis, religiosis professis, martyribus, Beatorum honores decernuntur.

### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Iesus recordatur quot homines persecutionem pati ac persecutionem passos esse solummodo quoniam pro iustitia certaverunt, quoniam sua munera in Deum et in alios expleverunt. Si in obscuram mediocritatem delabi nolumus, ne postulemus vitam commodam: "Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam" (Mt 16, 25)» (Adhortatio apostolica Gaudete et exsultate, 90).

Haec Papae Francisci meditatio illuminat vitam ac mortem Venerabilis Servae Dei Mariae Carmelitidis Lacaba Andía et eius Sociarum, Religiosarum ex Ordine Franciscalium Conceptionistarum Foederationis Sanctae Beatricis de Silva. Hae, gratiae agenti animum patefacientes, intentis fidei oculis divinam voluntatem discreverunt, ipsis significantem Evangelii nuntiandi novum prospectum, id est extremum vitae testimonium. Cum vicesimo saeculo in Hispania persecutio adversus christianos exardesceret, istae religiosae, alto orationis spiritu firmaque spe etiam coram morte suffultae, admirabili modo maturam fidem demonstraverunt atque in proximi servitio expeditam ac plenam caritatem. Omnino sui immemores, Maria Carmelitis Lacaba Andía eiusque Sociae absoluta simplicitate ad maiorem Dei gloriam proximique salutem omnia efficiebant. Hae sunt martyres:

### Matriti:

1. Maria Carmelitis Lacaba Andía, in saeculo Isabella, quarta e sex filiis, nata est in oppido *Borja* (Caesaraugustae) die xv mensis Ianuarii anno mdccclxxxii atque baptizata est postridie. Confirmationem recepit die xv mensis Aprilis anno mdcccxc. Diligens ac valde operosa, cubiculariae opus explevit in montano deversorio, non solum dominos suos adiuvans, sed etiam eorum nomine agens. Duodeviginti annos nata, matri manifestavit desiderium se vovendi Domino. Cum in monasterio Sororum Conceptionistarum in oppido *Borja* opus navasset, mater eam illuc conduxit. Attamen, undeviginti annos nata, Isabella die III mensis Novembris anno mcmii Monasterium Matritense

in via Sagasti situm ingredi praeoptavit. Die XII mensis Februarii anno MCMIII, accepto nomine sororis Mariae Carmelitidis, habitum religiosum induit, sic novitiatum incipiens. Die IX mensis Martii anno MCMIV vota simplicia ac die X mensis Martii anno MCMVII sollemnia vota nuncupavit in manus abbatissae Petrae a Sancto Ioseph. Quadragesimum annum agens, novitiarum magistra est nominata, atque anno MCMXXXVI a capitularibus sororibus summo consensu abbatissa est electa. Martyrium passa est die VIII mensis Novembris anno MCMXXXVI.

- 2. Soror Maria Columnaris ab Indigentibus, in saeculo Petra Emmanuela Pairós Benítez. Nata est Pampilonae die xxix mensis Aprilis anno MDCCCLXIII. Vota sollemnia nuncupavit die xxix mensis Novembris anno MDCCCLXXXVIII. In odium fidei interfecta est die vii mensis Novembris anno MCMXXXVI.
- 3. Soror Maria ab Assumptione, in saeculo Eustachia Monedero de la Calle. Nata est in pago *Anaya* (Segoviae) die xx mensis Septembris anno MDCCCLXIV. Vota sollemnia nuncupavit mense Septembri anno MDCCCXCIII. In odium fidei occisa est die VII mensis Novembris anno MCMXXXVI.
- 4. Soror Maria a Sanctissimo Sacramento, in saeculo Emmanuela Prensa Cano. Nata est in oppido *El Toboso* (Toleti) die xxv mensis Aprilis anno mdcc-clxxxvii. Vota sollemnia nuncupavit mense Decembri anno mcmix. Interfecta est die vii mensis Novembris anno mcmxxxvi.
- 5. Soror Maria Balbina a Sancto Ioseph, in saeculo Emmanuela Balbina Rodríguez Higuera. Nata est Matriti die x mensis Martii anno mdccclxxxvi. Vota sollemnia nuncupavit die xii mensis Ianuarii anno mcmxxiv. Martyrium subiit die vii mensis Novembris anno mcmxxxvi.
- 6. Soror Maria Guadalupe ab Ascensione, in saeculo Maria a Nive Rodríguez Higuera, supradictae sororis Mariae Balbinae germana soror erat. Nata est Matriti die v mensis Augusti anno MCCCXCII. Vota sollemnia nuncupavit die vii mensis Novembris anno MCMXXXII atque in martyrio est immolata die vii mensis Novembris anno MCMXXXVI.
- 7. Soror Maria Columnaris, in saeculo Clotildis Campos Urdiales. Nata est in pago *Valdealcón* (Legionis, in Hispania) die vi mensis Iulii anno MCCCXCVII. Vota sollemnia nuncupavit die ii mensis Maii anno MCMXXVIII. Occisa est in odium fidei die vii mensis Novembris anno MCMXXXVII.

- 8. Soror Maria a Iesu, in saeculo Basilia Díez Recio. Nata est in pago *Moradillo del Castillo* (Burgi) die xiv mensis Iulii anno MCCCLXXXIX. Vota sollemnia nuncupavit die xv mensis Iulii anno MCMXXV atque interfecta est die vii mensis Novembris anno MCMXXXVI.
- 9. Soror Maria Ioanna a Sancto Michaële, in saeculo Ioanna Iosepha Ochotore Aniz. Nata est in pago *Arraiza* (Navarrae) die xxvii mensis Decembris anno MDCCCLX. Vota sollemnia nuncupavit die xxvii mensis Ianuarii anno MDCCCXCIII. Martyrium subiit die vii mensis Novembris anno MCMXXXVI.
- 10. Soror Maria Beatrix a Sancta Teresia, in saeculo Narcissa García Villa. Nata est in pago *Nava de los Caballeros* (Legionis) die xviii mensis Martii anno mcmviii. Vota sollemnia nuncupavit die xix mensis Martii anno mcmxxix. Interfecta est die vii mensis Novembris anno mcmxxxvi.

### In oppido El Pardo:

- 11. Mater Agnes a Sancto Ioseph, in saeculo Agnes Rodríguez Fernández. Fuit abbatissa. Nata est in loco *Avedillo* (Oceli) die II mensis Novembris anno MDCCCLXXXIX. Vota sollemnia nuncupavit die XVII mensis Aprilis anno MCMX. Interfecta est die XXII mensis Augusti anno MCMXXXVI.
- 12. Soror Maria Carmelitis ab Immaculata Conceptione, in saeculo Maria Carmelitis Rodríguez Fernández. Matris Agnetis a Sancto Ioseph germana soror, nata est in loco *Avedillo* (Oceli) die xxvIII mensis Octobris anno MDCCCXCV. Vota sollemnia nuncupavit die xxVIII mensis Ianuarii anno MCMXIX martyriumque passa est die xXII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

### In oppido Escalona:

- 13. Mater Maria a Sancto Ioseph, in saeculo Iosepha Itoiz. Fuit abbatis-sa. Pampilonae est nata die III mensis Martii anno MDCCCLXXI. Vota sollemnia nuncupavit anno MDCCCXCVII. Postquam die XVII mensis Septembris anno MCMXXXVI ad Directionem Generalem Securitatis Matritensem a militibus deducta esset, evanuit, nullo relicto vestigio.
- 14. Soror Maria ab Assumptione, in saeculo Assumpta Pasqual Nieto. Nata est in pago *Villorobe* (Burgi) die xiv mensis Augusti anno MDCCCLXXXVII. Ordinis Franciscalium Conceptionistarum vestem induit die xxxi mensis Octobris

anno MCMIX. Et ipsa evanuit postquam ad Directionem Generalem Securitatis Matritensem deducta erat die XVII mensis Septembris anno MCMXXXVI.

Fama martyrii harum Servarum Dei diffusa est in christiana communitate. Quapropter a die i mensis Iulii anno mmviii ad diem xv mensis Martii anno mmx apud Curiam ecclesiasticam archidioecesis Matritensis Inquisitio dioecesana peracta est, cuius iuridicam validitatem Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum agnovit die v mensis Novembris anno mmxii. Positione parata, favorabili cum exitu acta est Sessio Commissionis Historicae die xxi mensis Septembris anno mmxvii. Inde, sueto more, disceptatum est an mors harum Servarum Dei verum esset martyrium. In Congressu peculiari die v mensis Iunii anno mmxviii Consultores Theologi favens dederunt suffragium. Die viii mensis Ianuarii anno mmxix in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episcopi agnoverunt harum Servarum Dei mortem verum martyrium fuisse. Demum Nos Ipsi die xv mensis Ianuarii anno mmxix facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de martyrio promulgaret. Statuimus etiam ut sollemnis ritus beatificationis Matriti in Hispania die xxii mensis Iunii anno mmxix celebraretur.

Hodie igitur Matriti de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabiles Servas Dei Mariam Carmelitidem Lacaba Andía et XIII Socias, religiosas professas, martyres, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Caroli S.R.E. Cardinalis Osoro Sierra, Archiepiscopi Metropolitae Matritensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servae Dei Maria Carmelitis (in saeculo: Isabella) Lacaba Andía et XIII Sociae, religiosae professae ex Ordine Franciscalium Conceptionistarum, martyres, quae sicut virgines prudentes Sponsi Christi Domini adventum ardenti fide praestolabantur, Beatarum nomine in posterum appellentur, atque die sexta mensis Novembris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Hae virgines sapientes et de numero prudentium, quae obviam Christo cum lampade accensa exierunt, super quas multiplicavit Dominus misericordiam suam, impetrent ut earum adiuvemur meritis, quarum virtutis, fortitudinis et perseverantiae irradiamur exemplis, et omne malum superemus. Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXII mensis Iunii, anno MMXIX, Pontificatus Nostri septimo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 463.790

### **HOMILIAE**

Ι

### In Sollemnitate Epiphaniae Domini.\*

Nel Vangelo <sup>1</sup> abbiamo sentito che i Magi esordiscono manifestando le loro intenzioni: «Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo ». <sup>2</sup> Adorare è il traguardo del loro percorso, la meta del loro cammino. Infatti, quando, giunti a Betlemme, «videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono ». <sup>3</sup> Se perdiamo il senso dell'*adorazione*, perdiamo il senso di marcia della vita cristiana, che è un cammino verso il Signore, non verso di noi. È il rischio da cui ci mette in guardia il Vangelo, presentando, accanto ai Magi, dei personaggi che non riescono ad adorare.

C'è anzitutto il re Erode, che utilizza il verbo adorare, ma in modo ingannevole. Chiede infatti ai Magi che lo informino sul luogo dove si trovava il Bambino «perché – dice – anch'io venga ad adorarlo». In realtà, Erode adorava solo sé stesso e perciò voleva liberarsi del Bambino con la menzogna. Che cosa ci insegna questo? Che l'uomo, quando non adora Dio, è portato ad adorare il suo io. E anche la vita cristiana, senza adorare il Signore, può diventare un modo educato per approvare sé stessi e la propria bravura: cristiani che non sanno adorare, che non sanno pregare adorando. È un rischio serio: servirci di Dio anziché servire Dio. Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo con i nostri, quante volte abbiamo ammantato di religiosità quel che ci faceva comodo, quante volte abbiamo confuso il potere secondo Dio, che è servire gli altri, col potere secondo il mondo, che è servire sé stessi!

Oltre a Erode, ci sono altre persone nel Vangelo che non riescono ad adorare: sono i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo. Essi indicano a Erode con estrema precisione dove sarebbe nato il Messia: a Betlemme di

<sup>\*</sup> Die 6 Ianuarii 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 2, 1-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> v. 8.

Giudea.<sup>5</sup> Conoscono le profezie, le citano esattamente. Sanno dove andare – grandi teologi, grandi! –, ma non vanno. Anche da questo possiamo trarre un insegnamento. Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza incontrare, senza adorare non si conosce Dio. La teologia e l'efficienza pastorale servono a poco o nulla se non si piegano le ginocchia; se non si fa come i Magi, che non furono solo sapienti organizzatori di un viaggio, ma camminarono e adorarono. Quando si adora ci si rende conto che la fede non si riduce a un insieme di belle dottrine, ma è il rapporto con una Persona viva da amare. È stando faccia a faccia con Gesù che ne conosciamo il volto. Adorando, scopriamo che la vita cristiana è una storia d'amore con Dio, dove non bastano le buone idee, ma bisogna mettere Lui al primo posto, come fa un innamorato con la persona che ama. Così dev'essere la Chiesa, un'adoratrice innamorata di Gesù suo sposo.

All'inizio dell'anno riscopriamo l'adorazione come esigenza della fede. Se sapremo inginocchiarci davanti a Gesù, vinceremo la tentazione di tirare dritto ognuno per la sua strada. Adorare, infatti, è compiere un esodo dalla schiavitù più grande, quella di sé stessi. Adorare è mettere il Signore al centro per non essere più centrati su noi stessi. È dare il giusto ordine alle cose, lasciando a Dio il primo posto. Adorare è mettere i piani di Dio prima del mio tempo, dei miei diritti, dei miei spazi. È accogliere l'insegnamento della Scrittura: «Il Signore, Dio tuo, adorerai». Dio tuo: adorare è sentire di appartenersi a vicenda con Dio. È dargli del "tu" nell'intimità, è portargli la vita permettendo a Lui di entrare nelle nostre vite. È far discendere la sua consolazione sul mondo. Adorare è scoprire che per pregare basta dire: «Mio Signore e mio Dio!», 7 e lasciarci pervadere dalla sua tenerezza.

Adorare è incontrare Gesù senza la lista delle richieste, ma con l'unica richiesta di stare con Lui. È scoprire che la gioia e la pace crescono con la lode e il rendimento di grazie. Quando adoriamo permettiamo a Gesù di guarirci e cambiarci. Adorando diamo al Signore la possibilità di trasformarci col suo amore, di illuminare le nostre oscurità, di darci forza nella debolezza e coraggio nelle prove. Adorare è andare all'essenziale: è la via per disintossicarsi da tante cose inutili, da dipendenze che anestetizzano il cuore e intontiscono la mente. Adorando, infatti, si impara a rifiutare

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr v. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mt 4, 10.

 $<sup>^{7}</sup>$  Gv 20, 28.

quello che non va adorato: il dio denaro, il dio consumo, il dio piacere, il dio successo, il nostro io eretto a dio. Adorare è farsi piccoli al cospetto dell'Altissimo, per scoprire davanti a Lui che la grandezza della vita non consiste nell'avere, ma nell'amare. Adorare è riscoprirci fratelli e sorelle davanti al mistero dell'amore che supera ogni distanza: è attingere il bene alla sorgente, è trovare nel Dio vicino il coraggio di avvicinare gli altri. Adorare è saper tacere davanti al Verbo divino, per imparare a dire parole che non feriscono, ma consolano.

Adorare è un gesto d'amore che cambia la vita. È fare come i Magi: è portare al Signore l'oro, per dirgli che niente è più prezioso di Lui; è offrirgli l'incenso, per dirgli che solo con Lui la nostra vita si eleva verso l'alto; è presentargli la mirra, con cui si ungevano i corpi feriti e straziati, per promettere a Gesù di soccorrere il nostro prossimo emarginato e sofferente, perché lì c'è Lui. Di solito noi sappiamo pregare – chiediamo, ringraziamo il Signore –, ma la Chiesa deve andare ancora più avanti con la preghiera di adorazione, dobbiamo crescere nell'adorazione. È una saggezza che dobbiamo imparare ogni giorno. Pregare adorando: la preghiera di adorazione.

Cari fratelli e sorelle, oggi ciascuno di noi può chiedersi: "Sono un cristiano adoratore?". Tanti cristiani che pregano non sanno adorare. Facciamoci
questa domanda. Troviamo tempi per l'adorazione nelle nostre giornate
e creiamo spazi per l'adorazione nelle nostre comunità. Sta a noi, come
Chiesa, mettere in pratica le parole che abbiamo pregato oggi al Salmo: "Ti
adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra". Adorando, scopriremo anche
noi, come i Magi, il senso del nostro cammino. E, come i Magi, proveremo
«una gioia grandissima».<sup>8</sup>

### $\Pi$

# Occasione celebrationis secundarum Vesperarum in festo Conversionis S. Pauli Apostoli in conclusione LIII Hebdomadae precum pro Unitate Christianorum.\*

A bordo della nave che porta Paolo prigioniero a Roma ci sono tre diversi gruppi. Il più potente è composto dai soldati, sottoposti al centurione. Ci sono poi i marinai, dai quali naturalmente tutti i naviganti dipendono durante il lungo viaggio. Infine, ci sono i più deboli e vulnerabili: i prigionieri.

Quando la nave si arena nei pressi delle coste di Malta, dopo essere stata per diversi giorni in balia della tempesta, i soldati pensano di uccidere i prigionieri per assicurarsi che nessuno fugga, ma vengono fermati dal centurione, che vuole salvare Paolo. Infatti, nonostante fosse tra i più vulnerabili, Paolo aveva offerto qualcosa di importante ai compagni di viaggio. Mentre tutti stavano perdendo ogni speranza di sopravvivere, l'Apostolo aveva portato un inatteso messaggio di speranza. Un angelo l'aveva rassicurato dicendogli: «Non temere, Paolo: Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione».

La fiducia di Paolo si dimostra fondata e alla fine tutti i passeggeri si salvano e, una volta approdati a Malta, sperimentano l'ospitalità degli abitanti dell'isola, la loro gentilezza e umanità. Da questo importante particolare è stato tratto il tema della Settimana di preghiera che oggi si conclude.

Cari fratelli e sorelle, questa narrazione degli Atti degli Apostoli parla anche al nostro viaggio ecumenico, diretto verso quell'unità che Dio
ardentemente desidera. In primo luogo, ci dice che quanti sono deboli e
vulnerabili, quanti hanno materialmente poco da offrire ma fondano in
Dio la propria ricchezza possono donare messaggi preziosi per il bene di
tutti. Pensiamo alle comunità cristiane: anche quelle più ridotte e meno
rilevanti agli occhi del mondo, se fanno esperienza dello Spirito Santo,
se vivono l'amore a Dio e al prossimo, hanno un messaggio da offrire
all'intera famiglia cristiana. Pensiamo alle comunità cristiane emarginate
e perseguitate. Come nel racconto del naufragio di Paolo, sono spesso i
più deboli a portare il messaggio di salvezza più importante. Perché a Dio
è piaciuto così: salvarci non con la forza del mondo, ma con la debolezza

<sup>\*</sup> Die 25 Ianuarii 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> At 27, 24

della croce.<sup>2</sup> In quanto discepoli di Gesù, dobbiamo perciò stare attenti a non farci attirare da logiche mondane, ma metterci piuttosto in ascolto dei piccoli e dei poveri, perché Dio ama mandare i suoi messaggi per mezzo di loro, che più somigliano al suo Figlio fattosi uomo.

Il racconto degli Atti ci ricorda un secondo aspetto: la priorità di Dio è la salvezza di tutti. Come dice l'angelo a Paolo: "Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione". È il punto su cui Paolo insiste. Anche noi abbiamo bisogno di ripetercelo: è nostro dovere attuare il desiderio prioritario di Dio, il quale, come scrive lo stesso Paolo, «vuole che tutti gli uomini siano salvati».

È un invito a non dedicarci esclusivamente alle nostre comunità, ma ad aprirci al bene di tutti, allo sguardo universale di Dio, che si è incarnato per abbracciare l'intero genere umano, ed è morto e risorto per la salvezza di tutti. Se, con la sua grazia, assimiliamo la sua visione, possiamo superare le nostre divisioni. Nel naufragio di Paolo ciascuno contribuisce alla salvezza di tutti: il centurione prende decisioni importanti, i marinai mettono a frutto le loro conoscenze e abilità, l'Apostolo incoraggia chi è senza speranza. Anche tra i cristiani ciascuna comunità ha un dono da offrire agli altri. Più guardiamo al di là degli interessi di parte e superiamo i retaggi del passato nel desiderio di avanzare verso l'approdo comune, più ci verrà spontaneo riconoscere, accogliere e condividere questi doni.

E veniamo a un terzo aspetto, che è stato al centro di questa Settimana di preghiera: *l'ospitalità*. San Luca, nell'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli, dice a proposito degli abitanti di Malta: «Ci trattarono con gentilezza», oppure: «con rara umanità». Il fuoco acceso sulla riva per scaldare i naufraghi è un bel simbolo del calore umano che inaspettatamente li circonda. Anche il governatore dell'Isola si dimostra accogliente e ospitale con Paolo, che ricambia guarendo suo padre e poi tanti altri malati. Infine, quando l'Apostolo e quelli che erano con lui partirono verso l'Italia, i maltesi li rifornirono generosamente di provviste.

Da questa Settimana di preghiera vorremmo imparare ad essere più ospitali, prima di tutto tra di noi cristiani, anche tra fratelli di diverse

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr 1 Cor 1, 20-25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1 Tm 2, 4.

<sup>4</sup> v. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr vv. 7-9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> v. 10.

confessioni. L'ospitalità appartiene alla tradizione delle comunità e delle famiglie cristiane. I nostri vecchi ci hanno insegnato con l'esempio che alla tavola di una casa cristiana c'è sempre un piatto di minestra per l'amico di passaggio o il bisognoso che bussa. E nei monasteri l'ospite è trattato con grande riguardo, come fosse Cristo. Non perdiamo, anzi, ravviviamo queste usanze che sanno di Vangelo!

Cari fratelli e sorelle, con questi sentimenti rivolgo i miei cordiali e fraterni saluti a Sua Eminenza il Metropolita Gennadios, rappresentante del Patriarcato ecumenico, a Sua Grazia Ian Ernest, rappresentante personale a Roma dell'Arcivescovo di Canterbury, e a tutti i rappresentanti delle diverse Chiese e Comunità ecclesiali qui convenuti. Saluto anche gli studenti dell'*Ecumenical Institute of Bossey*, in visita a Roma per approfondire la loro conoscenza della Chiesa Cattolica, e i giovani ortodossi e ortodossi orientali che studiano qui con una borsa di studio del Comitato di Collaborazione Culturale con le Chiese Ortodosse, operante presso il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, che saluto e ringrazio. Insieme, senza mai stancarci, continuiamo a pregare per invocare da Dio il dono della piena unità tra noi.

### III

### Occasione I Diei Mundialis Verbi Dei.\*

«Gesù cominciò a predicare».¹ Così l'evangelista Matteo ha introdotto il ministero di Gesù. Egli, che è la Parola di Dio, è venuto per parlarci, con le sue parole e con la sua vita. In questa prima Domenica della Parola di Dio andiamo alle origini della sua predicazione, alle sorgenti della Parola di vita. Ci aiuta il Vangelo odierno,² che ci dice come, dove e a chi Gesù incominciò a predicare.

1. Come iniziò? Con una frase molto semplice: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Questa è la base di tutti i suoi discorsi: dirci che il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa? Per regno dei cieli si intende il regno di Dio, ovvero il suo modo di regnare, di porsi nei nostri confronti. Ora, Gesù ci dice che il regno dei cieli è vicino, che Dio è vicino. Ecco la novità, il primo messaggio: Dio non è lontano, Colui che abita i cieli è sceso in terra, si è fatto uomo. Ha tolto le barriere, ha azzerato le distanze. Non ce lo siamo meritato noi: Egli è disceso, ci è venuto incontro. E questa vicinanza di Dio al suo popolo è un'abitudine sua, dall'inizio, anche dall'Antico Testamento. Diceva Lui al popolo: "Pensa: quale popolo ha i suoi dei così vicini, come io sono vicino a te?". Le questa vicinanza si è fatta carne in Gesù.

È un messaggio di gioia: Dio è venuto a visitarci di persona, facendosi uomo. Non ha preso la nostra condizione umana per senso di responsabilità, no, ma per amore. Per amore ha preso la nostra umanità, perché si prende quello che si ama. E Dio ha preso la nostra umanità perché ci ama e gratuitamente ci vuole dare quella salvezza che da soli non possiamo darci. Egli desidera stare con noi, donarci la bellezza di vivere, la pace del cuore, la gioia di essere perdonati e di sentirci amati.

Allora capiamo l'invito diretto di Gesù: "Convertitevi", ovvero "cambiate vita". Cambiate vita perché è iniziato un modo nuovo di vivere: è finito il tempo di vivere per sé stessi, è cominciato il tempo di vivere con Dio e per

<sup>\*</sup> Die 26 Ianuarii 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 4, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mt 4, 12-23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Dt 4, 7.

Dio, con gli altri e per gli altri, con amore e per amore. Gesù ripete oggi anche a te: "Coraggio, ti sono vicino, fammi posto e la tua vita cambierà!". Gesù bussa alla porta. Per questo il Signore ti dona la sua Parola, perché tu l'accolga come la lettera d'amore che ha scritto per te, per farti sentire che Egli ti è accanto. La sua Parola ci consola e incoraggia. Allo stesso tempo provoca la conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell'egoismo. Perché la sua Parola ha questo potere: di cambiare la vita, di far passare dall'oscurità alla luce. Questa è la forza della sua Parola.

2. Se vediamo dove Gesù cominciò a predicare, scopriamo che iniziò proprio dalle regioni allora ritenute "oscure". La prima Lettura e il Vangelo ci parlano infatti di coloro che stavano «in regione e ombra di morte»: sono gli abitanti della «terra di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti». Galilea delle genti: la regione dove Gesù iniziò a predicare veniva chiamata così perché era abitata da genti diverse e risultava un vero e proprio miscuglio di popoli, lingue e culture. Vi era infatti la Via del mare, che rappresentava un crocevia. Lì vivevano pescatori, commercianti e stranieri: non era certo il luogo dove si trovava la purezza religiosa del popolo eletto. Eppure Gesù cominciò da lì: non dall'atrio del tempio di Gerusalemme, ma dalla parte opposta del Paese, dalla Galilea delle genti, da un luogo di confine. Cominciò da una periferia.

Possiamo cogliervi un messaggio: la Parola che salva non va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene nelle nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi come allora Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che Egli non arrivi. Quante volte siamo invece noi a chiudere la porta, preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre opacità e doppiezze. Le sigilliamo dentro di noi, mentre andiamo dal Signore con qualche preghiera formale, stando attenti che la sua verità non ci scuota dentro. E questa è un'ipocrisia nascosta. Ma Gesù, dice oggi il Vangelo, «percorreva tutta la Galilea [...] annunciando il vangelo e guarendo ogni sorta di infermità»: 6 attraversava tutta quella regione multiforme e complessa. Allo stesso modo non ha paura di esplorare i nostri cuori, i nostri luoghi più aspri e difficili. Egli sa che solo il suo perdono ci guarisce, solo la sua presenza ci trasforma, solo la sua Parola ci rinnova. A Lui che ha

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mt 4, 15-16; cfr Is 8, 23-9,1.

 $<sup>^{6}</sup>$  v. 23.

percorso la Via del mare, apriamo le nostre vie più tortuose – quelle che noi abbiamo dentro e che non vogliamo vedere o nascondiamo –, lasciamo entrare in noi la sua Parola, che è «viva, efficace, [...] e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore».<sup>7</sup>

3. Infine, *a chi* cominciò a parlare Gesù? Il Vangelo dice che «mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli [...] che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini" ». I primi destinatari della chiamata furono dei pescatori: non persone accuratamente selezionate in base alle capacità o uomini pii che stavano nel tempio a pregare, ma gente comune che lavorava.

Notiamo quello che Gesù disse loro: vi farò pescatori di uomini. Parla a dei pescatori e usa un linguaggio loro comprensibile. Li attira a partire dalla loro vita: li chiama lì dove sono e come sono, per coinvolgerli nella sua stessa missione. «Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono». Perché subito? Semplicemente perché si sentirono attratti. Non furono veloci e pronti perché avevano ricevuto un ordine, ma perché erano stati attirati dall'amore. Per seguire Gesù non bastano i buoni impegni, occorre ascoltare ogni giorno la sua chiamata. Solo Lui, che ci conosce e ci ama fino in fondo, ci fa prendere il largo nel mare della vita. Come fece con quei discepoli che lo ascoltarono.

Perciò abbiamo bisogno della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle migliaia di parole di ogni giorno, quella sola Parola che non ci parla di cose, ma ci parla di vita.

Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi alla Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che illumina le nostre tenebre e che con amore conduce al largo la nostra vita.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eb 4, 12,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mt 4, 18-19.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> v. 20.

### IV

## Occasione celebrationis in festo Praesentationis Domini et XXIV Diei Mundialis Vitae Consecratae.\*

«I miei occhi han visto la tua salvezza».¹ Sono le parole di Simeone, che il Vangelo presenta come un uomo semplice: «un uomo giusto e pio» – dice il testo.² Ma tra tutti gli uomini che stavano al tempio quel giorno, solo lui vide in Gesù il Salvatore. Che cosa vide? Un bambino: un piccolo, fragile e semplice bambino. Ma lì vide la salvezza, perché lo Spirito Santo gli fece riconoscere in quel tenero neonato «il Cristo del Signore».³ Prendendolo tra le braccia percepì, nella fede, che in Lui Dio portava a compimento le sue promesse. E allora lui, Simeone, poteva andare in pace: aveva visto la grazia che vale più della vita,⁴ e non attendeva altro.

Anche voi, cari fratelli e sorelle consacrati, siete uomini e donne semplici che avete visto il tesoro che vale più di tutti gli averi del mondo. Per esso avete lasciato cose preziose, come i beni, come crearvi una famiglia vostra. Perché l'avete fatto? Perché vi siete innamorati di Gesù, avete visto tutto in Lui e, rapiti dal suo sguardo, avete lasciato il resto. La vita consacrata è questa visione. È vedere quel che conta nella vita. È accogliere il dono del Signore a braccia aperte, come fece Simeone. Ecco che cosa vedono gli occhi dei consacrati: la grazia di Dio riversata nelle loro mani. Il consacrato è colui che ogni giorno si guarda e dice: "Tutto è dono, tutto è grazia". Cari fratelli e sorelle, non ci siamo meritati la vita religiosa, è un dono di amore che abbiamo ricevuto.

I miei occhi han visto la tua salvezza. Sono le parole che ripetiamo ogni sera a Compieta. Con esse concludiamo la giornata dicendo: "Signore, la mia salvezza viene da Te, le mie mani non sono vuote, ma piene della tua grazia". Saper vedere la grazia è il punto di partenza. Guardare indietro, rileggere la propria storia e vedervi il dono fedele di Dio: non solo nei grandi momenti della vita, ma anche nelle fragilità, nelle debolezze, nelle miserie. Il tentatore, il diavolo insiste proprio sulle nostre miserie, sulle

<sup>\*</sup> Die 1 Februarii 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lc 2, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 26.

 $<sup>^4\,</sup>$  Cfr Sal 63, 4.

nostre mani vuote: "In tanti anni non sei migliorato, non hai realizzato quel che potevi, non ti han lasciato fare quello per cui eri portato, non sei stato sempre fedele, non sei capace..." e così via. Ognuno di noi conosce bene questa storia, queste parole. Noi vediamo che ciò in parte è vero e andiamo dietro a pensieri e sentimenti che ci disorientano. E rischiamo di perdere la bussola, che è la gratuità di Dio. Perché Dio sempre ci ama e si dona a noi, anche nelle nostre miserie. San Girolamo dava tante cose al Signore e il Signore chiedeva di più. Lui gli ha detto: "Ma, Signore, ti ho dato tutto, tutto, cosa manca?" – "I tuoi peccati, le tue miserie, dammi le tue miserie". Quando teniamo lo sguardo fisso in Lui, ci apriamo al perdono che ci rinnova e veniamo confermati dalla sua fedeltà. Oggi possiamo chiederci: "Io, a chi oriento lo sguardo: al Signore o a me?". Chi sa vedere prima di tutto la grazia di Dio scopre l'antidoto alla sfiducia e allo sguardo mondano.

Perché sulla vita religiosa incombe questa tentazione: avere uno sguardo mondano. È lo sguardo che non vede più la grazia di Dio come protagonista della vita e va in cerca di qualche surrogato: un po' di successo, una consolazione affettiva, fare finalmente quello che voglio. Ma la vita consacrata, quando non ruota più attorno alla grazia di Dio, si ripiega sull'io. Perde slancio, si adagia, ristagna. E sappiamo che cosa succede: si reclamano i propri spazi e i propri diritti, ci si lascia trascinare da pettegolezzi e malignità, ci si sdegna per ogni piccola cosa che non va e si intonano le litanie del lamento – le lamentele, "padre lamentele", "suor lamentele" –: sui fratelli, sulle sorelle, sulla comunità, sulla Chiesa, sulla società. Non si vede più il Signore in ogni cosa, ma solo il mondo con le sue dinamiche, e il cuore si rattrappisce. Così si diventa abitudinari e pragmatici, mentre dentro aumentano tristezza e sfiducia, che degenerano in rassegnazione. Ecco a che cosa porta lo sguardo mondano. La grande Teresa diceva alle sue suore: "Guai la suora che ripete 'mi hanno fatto un'ingiustizia', guai!".

Per avere lo sguardo giusto sulla vita chiediamo di saper vedere la grazia di Dio per noi, come Simeone. Il Vangelo ripete per tre volte che egli aveva familiarità con lo Spirito Santo, il quale era su di lui, lo ispirava, lo smuoveva.<sup>5</sup> Aveva familiarità con lo Spirito Santo, con l'amore di Dio. La vita consacrata, se resta salda nell'amore del Signore, vede la bellezza. Vede

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr vv. 25-27.

che la povertà non è uno sforzo titanico, ma una libertà superiore, che ci regala Dio e gli altri come le vere ricchezze. Vede che la castità non è una sterilità austera, ma la via per amare senza possedere. Vede che l'obbedienza non è disciplina, ma la vittoria sulla nostra anarchia nello stile di Gesù. In una delle terre terremotate, in Italia – parlando di povertà e di vita comunitaria – c'era un monastero benedettino andato distrutto e un altro monastero ha invitato le suore a traslocarsi da loro. Ma sono rimaste lì poco tempo: non erano felici, pensavano al posto che avevano lasciato, alla gente di là. E alla fine hanno deciso di tornare e fare il monastero in due roulotte. Invece di essere in un grande monastero, comode, erano come le pulci, lì, tutti insieme, ma felici nella povertà. Questo è successo in questo ultimo anno. Una cosa bella!

I miei occhi han visto la tua salvezza. Simeone vede Gesù piccolo, umile, venuto per servire e non per essere servito, e definisce sé stesso servo. Dice infatti: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace». Chi tiene lo sguardo su Gesù impara a vivere per servire. Non aspetta che comincino gli altri, ma si mette in cerca del prossimo, come Simeone che cercava Gesù nel tempio. Nella vita consacrata dove si trova il prossimo? Questa è la domanda: dove si trova il prossimo? Anzitutto nella propria comunità. Va chiesta la grazia di saper cercare Gesù nei fratelli e nelle sorelle che abbiamo ricevuto. È lì che si inizia a mettere in pratica la carità: nel posto dove vivi, accogliendo i fratelli e le sorelle con le loro povertà, come Simeone accolse Gesù semplice e povero. Oggi, tanti vedono negli altri solo ostacoli e complicazioni. C'è bisogno di sguardi che cerchino il prossimo, che avvicinino chi è distante. I religiosi e le religiose, uomini e donne che vivono per imitare Gesù, sono chiamati a immettere nel mondo il suo stesso sguardo, lo sguardo della compassione, lo sguardo che va in cerca dei lontani; che non condanna, ma incoraggia, libera, consola, lo sguardo della compassione. Quel ritornello del Vangelo, tante volte parlando di Gesù dice: "ne ebbe compassione". È l'abbassarsi di Gesù verso ognuno di noi.

I miei occhi han visto la tua salvezza. Gli occhi di Simeone han visto la salvezza perché la aspettavano.<sup>7</sup> Erano occhi che attendevano, che speravano. Cercavano la luce e videro la luce delle genti.<sup>8</sup> Erano occhi anziani,

<sup>6</sup> v. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr v. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr v. 32.

ma accesi di speranza. Lo sguardo dei consacrati non può che essere uno sguardo di speranza. Saper sperare. Guardandosi attorno, è facile perdere la speranza: le cose che non vanno, il calo delle vocazioni... Incombe ancora la tentazione dello sguardo mondano, che azzera la speranza. Ma guardiamo al Vangelo e vediamo Simeone e Anna: erano anziani, soli, eppure non avevano perso la speranza, perché stavano a contatto col Signore. Anna «non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere». Ecco il segreto: non allontanarsi dal Signore, fonte della speranza. Diventiamo ciechi se non guardiamo al Signore ogni giorno, se non lo adoriamo. Adorare il Signore!

Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per il dono della vita consacrata e chiediamo uno sguardo nuovo, che sa *vedere la grazia*, che sa *cercare il prossimo*, che sa *sperare*. Allora anche i nostri occhi vedranno la salvezza.

### **ALLOCUTIONES**

T

Ad Coetum Legatorum apud Sanctam Sedem, occasione data praesentationis ominum ad Annum Novum.\*

Eccellenze, Signore e Signori,

un nuovo anno si apre dinanzi a noi e, come il vagito di un bimbo appena nato, ci invita alla gioia e ad assumere un atteggiamento di speranza. Vorrei che questa parola – speranza –, che per i cristiani è una virtù fondamentale, animasse lo sguardo con cui ci addentriamo nel tempo che ci attende.

Certo, sperare esige realismo. Esige la consapevolezza delle numerose questioni che affliggono la nostra epoca e delle sfide all'orizzonte. Esige che si chiamino i problemi per nome e che si abbia il coraggio di affrontarli. Esige di non dimenticare che la comunità umana porta i segni e le ferite delle guerre succedutesi nel tempo, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Purtroppo, il nuovo anno non sembra essere costellato da segni incoraggianti, quanto piuttosto da un inasprirsi di tensioni e violenze.

È proprio alla luce di queste circostanze che non possiamo smettere di sperare. E sperare esige coraggio. Esige la consapevolezza che il male, la sofferenza e la morte non prevarranno e che anche le questioni più complesse possono e devono essere affrontate e risolte. La speranza «è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili».<sup>2</sup>

Con quest'animo, vi accolgo oggi, cari Ambasciatori, per porgervi gli auguri per il nuovo anno. Ringrazio in modo speciale il Decano del Corpo Diplomatico, S.E. il Signor George Poulides, Ambasciatore di Cipro, per le cordiali espressioni che mi ha indirizzato a nome di tutti voi e vi sono grato per la presenza, così numerosa e significativa, e per l'impegno che quotidianamente dedicate a consolidare le relazioni che legano la Santa

<sup>\*</sup> Die 9 Ianuarii 2020.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Cfr Messaggio per la LIII Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 2019, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

Sede ai vostri Paesi e alle vostre Organizzazioni internazionali a vantaggio della pacifica convivenza tra i popoli.

La pace e lo sviluppo umano integrale sono infatti l'obiettivo principale della Santa Sede nell'ambito del suo impegno diplomatico. Ad essa sono orientati gli sforzi della Segreteria di Stato e dei Dicasteri della Curia Romana, come pure quelli dei Rappresentanti Pontifici, che ringrazio per la dedizione con cui compiono la duplice missione loro affidata di rappresentare il Papa sia presso le Chiese locali sia presso i vostri Governi.

In tale prospettiva si collocano pure gli Accordi di carattere generale, firmati o ratificati nel corso dell'anno appena trascorso, con la Repubblica del Congo, la cara Repubblica Centroafricana, il Burkina Faso e l'Angola, come pure l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea.

Anche i Viaggi Apostolici, oltre che essere una via privilegiata attraverso la quale il Successore dell'Apostolo Pietro conferma i fratelli nella fede, sono un'occasione per favorire il dialogo a livello politico e religioso. Nel 2019 ho avuto l'opportunità di visitare diverse realtà significative. Vorrei ripercorrere con voi le tappe che ho compiuto, cogliendo l'opportunità per uno sguardo più ampio su alcune questioni problematiche del nostro tempo.

All'inizio dello scorso anno, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, ho incontrato a Panama giovani provenienti dai cinque continenti, pieni di sogni e speranze, lì convenuti per pregare e ravvivare il desiderio e l'impegno di creare un mondo più umano.<sup>3</sup> È sempre una gioia e una grande opportunità poter incontrare i giovani. Essi sono il futuro e la speranza delle nostre società, ma anche il presente.

Eppure, come è tristemente noto, non pochi adulti, compresi diversi membri del clero, si sono resi responsabili di delitti gravissimi contro la dignità dei giovani, bambini e adolescenti, violandone l'innocenza e l'intimità. Si tratta di crimini che offendono Dio, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la vita di intere comunità. In seguito all'incontro con gli episcopati di tutto il mondo, che ho convocato in Vaticano nel febbraio scorso, la Santa Sede rinnova il suo impegno affinché

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Incontro con le Autorità, con il Corpo Diplomatico e con rappresentanti della società, Panama, 24 gennaio 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Motu proprio Vos estis lux mundi, 7 maggio 2019.

si faccia luce sugli abusi compiuti e si assicuri la protezione dei minori, attraverso un ampio spettro di norme che consentano di affrontare detti casi nell'ambito del diritto canonico e attraverso la collaborazione con le autorità civili, a livello locale e internazionale.

Di fronte a così gravi ferite, risulta tuttavia ancora più urgente che gli adulti non abdichino al compito educativo che compete loro, anzi si facciano carico di tale impegno con maggior zelo per condurre i giovani alla maturità spirituale, umana e sociale.

Per questa ragione intendo promuovere, il 14 maggio prossimo, un evento mondiale che avrà per tema: Ricostruire il patto educativo globale. Si tratta di un incontro volto a «ravvivare l'impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per un'educazione più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione. Mai come ora, c'è bisogno di unire gli sforzi in un'ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna ».<sup>5</sup>

Ogni cambiamento, come quello epocale che stiamo attraversando, richiede un cammino educativo, la costituzione di un villaggio dell'educazione <sup>6</sup> che generi una rete di relazioni umane e aperte. Tale villaggio deve mettere al centro la persona, favorire la creatività e la responsabilità per una progettualità di lunga durata e formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità.

Occorre dunque un concetto di educazione che abbracci l'ampia gamma di esperienze di vita e di processi di apprendimento e che consenta ai giovani, individualmente e collettivamente, di sviluppare le loro personalità. L'educazione non si esaurisce nelle aule delle scuole o delle Università, ma è assicurata principalmente rispettando e rafforzando il diritto primario della famiglia a educare, e il diritto delle Chiese e delle aggregazioni sociali a sostenere le famiglie e collaborare con esse nell'educazione dei figli.

Educare esige di entrare in un dialogo leale con i giovani. Sono anzitutto loro a richiamarci all'urgenza di quella solidarietà intergenerazionale, che purtroppo è venuta a mancare negli ultimi anni. C'è, infatti, una tendenza, in molte parti del mondo, a chiudersi in se stessi, a proteggere i diritti

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Messaggio per il lancio del Patto Educativo, 12 settembre 2019.

<sup>6</sup> Cfr ibid.

e i privilegi acquisiti, a concepire il mondo dentro un orizzonte limitato che tratta con indifferenza gli anziani e soprattutto non offre più spazio alla vita nascente. L'invecchiamento generale di parte della popolazione mondiale, specialmente nell'Occidente, ne è una triste ed emblematica rappresentazione.

Se da un lato non dobbiamo dimenticare che i giovani attendono la parola e l'esempio degli adulti, nello stesso tempo dobbiamo avere ben presente che essi hanno molto da offrire con il loro entusiasmo, con il loro impegno e con la loro sete di verità, attraverso la quale ci richiamano costantemente al fatto che la speranza non è un'utopia e la pace è un bene sempre possibile.

Lo abbiamo visto nel modo con cui molti giovani si stanno impegnando per sensibilizzare i leader politici sulla questione dei cambiamenti climatici. La cura della nostra casa comune dev'essere una preoccupazione di tutti e non oggetto di contrapposizione ideologica fra diverse visioni della realtà, né tantomeno fra le generazioni, poiché «a contatto con la natura - come ricordava Benedetto XVI -, la persona ritrova la sua giusta dimensione, si riscopre creatura, piccola ma al tempo stesso unica, "capace di Dio" perché interiormente aperta all'Infinito». La custodia del luogo che ci è stato donato dal Creatore per vivere non può dunque essere trascurata, né ridursi ad una problematica elitaria. I giovani ci dicono che non può essere così, poiché esiste una sfida urgente, a tutti i livelli, di proteggere la nostra casa comune e «di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale». Essi ci richiamano all'urgenza di una conversione ecologica, che «va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine di ogni vita».9

Purtroppo, l'urgenza di questa conversione ecologica sembra non essere acquisita dalla politica internazionale, la cui risposta alle problematiche poste da questioni globali come quella dei cambiamenti climatici è ancora molto debole e fonte di forte preoccupazione. La XXV Sessione della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione quadro delle Nazioni Unite

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Angelus, Les Combes, 17 luglio 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Lett. enc. Laudato si', 24 maggio 2015, 13.

 $<sup>^9\,</sup>$  Messaggio per la LIII Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 2019, 4.

sul cambiamento climatico (COP25), svoltasi a Madrid lo scorso dicembre, rappresenta un grave campanello di allarme circa la volontà della Comunità internazionale di affrontare con saggezza ed efficacia il fenomeno del riscaldamento globale, che richiede una risposta collettiva, capace di far prevalere il bene comune sugli interessi particolari.

Queste considerazioni riportano la nostra attenzione all'America Latina, in particolare all'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione amazzonica, svoltasi in Vaticano lo scorso mese di ottobre. Il Sinodo è stato un evento essenzialmente ecclesiale, mosso dalla volontà di mettersi in ascolto delle speranze e delle sfide della Chiesa in Amazzonia e di aprire nuove strade all'annuncio del Vangelo al Popolo di Dio, specialmente alle popolazioni indigene. Tuttavia, l'Assemblea sinodale non poteva esimersi dal toccare anche altre tematiche, a partire dall'ecologia integrale, che riguardano la vita stessa di quella Regione, così vasta e importante per tutto il mondo, poiché «la foresta amazzonica è un "cuore biologico" per la Terra, sempre più minacciata». 10

Oltre alla situazione nella regione amazzonica, desta preoccupazione il moltiplicarsi di crisi politiche in un crescente numero di Paesi del continente americano, con tensioni e insolite forme di violenza che acuiscono i conflitti sociali e generano gravi conseguenze socio-economiche e umanitarie. Le polarizzazioni sempre più forti non aiutano a risolvere i veri e urgenti problemi dei cittadini, soprattutto dei più poveri e vulnerabili, né tantomeno può farlo la violenza, che per nessun motivo può essere adottata come strumento per affrontare le questioni politiche e sociali. In questa sede desidero ricordare specialmente il Venezuela, affinché non venga meno l'impegno a cercare soluzioni.

In generale, i conflitti della regione americana, pur avendo radici diverse, sono accomunati dalle profonde disuguaglianze, dalle ingiustizie e dalla corruzione endemica, nonché dalle varie forme di povertà che offendono la dignità delle persone. Occorre, pertanto, che i leader politici si sforzino di ristabilire con urgenza una cultura del dialogo per il bene comune e per rafforzare le istituzioni democratiche e promuovere il rispetto dello stato di diritto, al fine di prevenire derive antidemocratiche, populiste ed estremiste.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Documento finale del Sinodo dei Vescovi per l'Amazzonia: "Nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale", 2.

Nel mio secondo viaggio del 2019, mi sono recato negli Emirati Arabi Uniti, prima visita di un Successore di Pietro nella Penisola arabica. Ad Abu Dhabi ho firmato con il Grande Imam di al-Azhar Ahmad al-Tayyib il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Si tratta di un testo importante, volto a favorire la mutua comprensione tra cristiani e musulmani e la convivenza in società sempre più multietniche e multiculturali, poiché nel condannare fermamente l'uso del «nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione», <sup>11</sup> richiama l'importanza del concetto di cittadinanza, che «si basa sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia». 12 Ciò esige il rispetto della libertà religiosa e che ci si adoperi per rinunciare all'uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell'inferiorità e prepara il terreno alle ostilità e alla discordia, discriminando i cittadini in base all'appartenenza religiosa. <sup>13</sup> A tal fine è particolarmente importante formare le generazioni future al dialogo interreligioso, quale via maestra per la conoscenza, la comprensione e il sostegno reciproco fra appartenenti a diverse religioni.

Pace e speranza sono stati anche al centro della mia visita in Marocco, dove con Sua Maestà il Re Mohammed VI ho sottoscritto un appello congiunto su Gerusalemme, «riconoscendo l'unicità e la sacralità di Gerusalemme / Al Qods Acharif e avendo a cuore il suo significato spirituale e la sua peculiare vocazione di Città della Pace». La Gerusalemme, città cara ai fedeli delle tre religioni monoteiste, chiamata ad essere luogo-simbolo di incontro e di coesistenza pacifica, in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo, la mio pensiero non può che estendersi a tutta la Terra Santa per richiamare l'urgenza che l'intera Comunità internazionale, con coraggio e sincerità e nel rispetto del diritto internazionale, riconfermi il suo impegno a sostegno del processo di pace israelo-palestinese.

Un più assiduo ed efficace impegno da parte della Comunità internazionale è quanto mai urgente anche in altre parti dell'area mediterranea e

 $<sup>^{11}</sup>$  Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019.

 $<sup>^{12}</sup>$  Ibid.

<sup>13</sup> Cfr ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Appello di Sua Maestà il Re Mohammed VI e di Sua Santità Papa Francesco su Gerusalemme / Al Qods Città santa e luogo di incontro, Rabat, 30 marzo 2019.

 $<sup>^{15}</sup>$  Cfr ibid.

del Medio Oriente. Mi riferisco anzitutto alla coltre di silenzio che rischia di coprire la guerra che ha devastato la Siria nel corso di questo decennio. È particolarmente urgente trovare soluzioni adeguate e lungimiranti che permettano al caro popolo siriano, stremato dalla guerra, di ritrovare la pace e avviare la ricostruzione del Paese. La Santa Sede accoglie con favore ogni iniziativa volta a porre le basi per la risoluzione del conflitto ed esprime ancora una volta la propria gratitudine alla Giordania e al Libano per aver accolto ed essersi fatti carico, con non pochi sacrifici, di migliaia di profughi siriani. Purtroppo, oltre alle fatiche provocate dall'accoglienza, altri fattori di incertezza economica e politica, in Libano e in altri Stati, stanno provocando tensioni tra la popolazione, mettendo ulteriormente a rischio la fragile stabilità del Medio Oriente.

Particolarmente preoccupanti sono i segnali che giungono dall'intera regione, in seguito all'innalzarsi della tensione fra l'Iran e gli Stati Uniti e che rischiano anzitutto di mettere a dura prova il lento processo di ricostruzione dell'Iraq, nonché di creare le basi di un conflitto di più vasta scala che tutti vorremmo poter scongiurare. Rinnovo dunque il mio appello perché tutte le parti interessate evitino un innalzamento dello scontro e mantengano «accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo», <sup>16</sup> nel pieno rispetto della legalità internazionale.

Il mio pensiero va pure allo Yemen, che vive una delle più gravi crisi umanitarie della storia recente, in un clima di generale indifferenza della Comunità internazionale, e alla Libia, che da molti anni attraversa una situazione conflittuale, aggravata dalle incursioni di gruppi estremisti e da un ulteriore acuirsi di violenza nel corso degli ultimi giorni. Tale contesto è fertile terreno per la piaga dello sfruttamento e del traffico di essere umani, alimentato da persone senza scrupoli che sfruttano la povertà e la sofferenza di quanti fuggono da situazioni di conflitto o di povertà estrema. Tra questi, molti finiscono preda di vere e proprie mafie che li detengono in condizioni disumane e degradanti e ne fanno oggetto di torture, violenze sessuali, estorsioni.

In generale, occorre rilevare che nel mondo vi sono diverse migliaia di persone, con legittime richieste di asilo e bisogni umanitari e di protezione verificabili, che non vengono adeguatamente identificati. Molti rischiano la

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Angelus, 5 gennaio 2020.

vita in viaggi pericolosi per terra e soprattutto per mare. È con dolore che si continua a constatare come il Mare Mediterraneo rimanga un grande cimitero.<sup>17</sup> È sempre più urgente, dunque, che tutti gli Stati si facciano carico della responsabilità di trovare soluzioni durature.

Da parte sua, la Santa Sede guarda con grande speranza agli sforzi compiuti da numerosi Paesi per condividere il peso del reinsediamento e fornire agli sfollati, in particolare a causa di emergenze umanitarie, un posto sicuro in cui vivere, un'educazione, nonché la possibilità di lavorare e di ricongiungersi con le proprie famiglie.

### Cari Ambasciatori,

nei viaggi dello scorso anno ho avuto modo di toccare anche tre Paesi dell'Europa orientale, raggiungendo prima la Bulgaria e la Macedonia del Nord e, in un secondo momento, la Romania. Si tratta di tre Paesi diversi tra loro, accomunati tuttavia dal fatto di essere stati, nei secoli, ponti fra l'Oriente e l'Occidente e crocevia di culture, etnie e civiltà differenti. Visitandoli, ho potuto sperimentare ancora una volta quanto siano importanti il dialogo e la cultura dell'incontro per costruire società pacifiche, nelle quali ognuno possa liberamente esprimere la propria appartenenza etnica e religiosa.

Rimanendo nel contesto europeo, vorrei richiamare l'importanza di sostenere il dialogo e il rispetto della legalità internazionale per risolvere i "conflitti congelati" che persistono nel continente, alcuni dei quali ormai da decenni, e che esigono una soluzione, a cominciare dalle situazioni riguardanti i Balcani occidentali e il Caucaso meridionale, tra cui la Georgia. In questa sede vorrei, inoltre, esprimere l'incoraggiamento della Santa Sede ai negoziati per la riunificazione di Cipro, che incrementerebbero la cooperazione regionale, favorendo la stabilità di tutta l'area mediterranea, nonché l'apprezzamento per i tentativi volti a risolvere il conflitto nella parte orientale dell'Ucraina e porre fine alla sofferenza della popolazione.

Il dialogo – e non le armi – è lo strumento essenziale per risolvere le contese. A tale riguardo, desidero in questa sede menzionare il contributo offerto, ad esempio, in Ucraina dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), specialmente in quest'anno in cui ricorre

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014.

il 45° anniversario dell'Atto finale di Helsinki, che concluse la Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa (CSCE), iniziata nel 1973 per favorire la distensione e la collaborazione tra i Paesi dell'Europa occidentale e quelli dell'Europa orientale, quando il continente era ancora diviso dalla cortina di ferro. Si è trattato di una tappa importante di un processo iniziato sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale e che ha visto nel consenso e nel dialogo uno strumento essenziale per risolvere le contese.

Già nel 1949, nell'Europa occidentale, con la creazione del Consiglio d'Europa e la successiva adozione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, si gettarono le basi del processo d'integrazione europea, che videro nella Dichiarazione dell'allora Ministro degli Affari Esteri francese Robert Schuman, del 9 maggio 1950, un pilastro fondamentale. Schuman afferma che «la pace non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano». Nei Padri fondatori dell'Europa moderna c'era la consapevolezza che il continente si sarebbe potuto riprendere dalle lacerazioni della guerra e dalle nuove divisioni che sopravanzavano solo in un processo graduale di condivisione di ideali e di risorse.

Fin dai primi anni la Santa Sede ha guardato con interesse il progetto europeo, ricorrendo quest'anno il 50 anniversario della presenza della Santa Sede come Osservatore presso il Consiglio d'Europa, così come lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con le allora Comunità Europee. Si tratta di un interesse che intende sottolineare un'idea di costruzione inclusiva, animata da uno spirito partecipativo e solidale, capace di fare dell'Europa un esempio di accoglienza ed equità sociale nel segno di quei valori comuni che ne sono alla base. Il progetto europeo continua ad essere una fondamentale garanzia di sviluppo per chi ne fa parte da tempo e un'opportunità di pace, dopo turbolenti conflitti e lacerazioni, per quei Paesi che ambiscono a parteciparvi.

L'Europa non perda dunque il senso di solidarietà che per secoli l'ha contraddistinta, anche nei momenti più difficili della sua storia. Non perda quello spirito che affonda le sue radici, tra l'altro, nella *pietas* romana e nella caritas cristiana, che ben descrivono l'animo dei popoli europei. L'incendio della Cattedrale di Notre Dame a Parigi ha mostrato quanto sia fragile e facile da distruggere anche ciò che sembra solido. I danni sofferti da un edificio, non solo caro ai cattolici ma significativo per tutta

la Francia e l'umanità intera, hanno ridestato il tema dei valori storici e culturali dell'Europa e delle radici sulle quali essa si fonda. In un contesto in cui mancano valori di riferimento, diventa più facile trovare elementi di divisione più che di coesione.

Il trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino ci ha posto dinanzi agli occhi uno dei simboli più laceranti della storia recente del continente, rammentandoci quanto sia facile ergere barriere. Il Muro di Berlino rimane emblematico di una cultura della divisione che allontana le persone le une dalle altre e apre la strada all'estremismo e alla violenza. Lo vediamo sempre più nel linguaggio di odio diffusamente usato in internet e nei mezzi di comunicazione sociale. Alle barriere dell'odio, noi preferiamo i ponti della riconciliazione e della solidarietà, a ciò che allontana preferiamo ciò che avvicina, consapevoli che «nessuna pace [può] consolidarsi [...] se contemporaneamente non si placano gli odi e i rancori per mezzo di una riconciliazione fondata sulla vicendevole carità», la come scrisse cent'anni fa il mio predecessore Benedetto XV.

### Cari Ambasciatori,

Segni di pace e di riconciliazione ho potuto vedere nel corso del viaggio in Africa, dove appare evidente la gioia di chi insieme si sente popolo e affronta le fatiche quotidiane in uno spirito di condivisione. Ho sperimentato la concretezza della speranza attraverso numerosi gesti incoraggianti, a partire dagli ulteriori progressi compiuti in Mozambico, con la firma dell'Accordo per la cessazione definitiva delle ostilità il 1° agosto scorso.

In Madagascar ho potuto constatare che è possibile costruire sicurezza laddove c'era precarietà, vedere speranza dove si vedeva solo fatalità, scorgere vita dove tanti annunciavano morte e distruzione. A tal fine sono essenziali la famiglia e il senso della comunità che consente di stabilire la fiducia fondamentale che è alla base di ogni rapporto umano. A Mauritius ho notato come «le diverse religioni, con le loro rispettive identità, collaborano insieme per contribuire alla pace sociale e per ricordare il valore trascendente della vita contro ogni tipo di riduzionismo». Confido che

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Benedetto XV, Lett. enc. Pacem, Dei munus pulcherrimum, 23 maggio 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr Saluto nella Città dell'Amicizia - Akamasoa, Antananarivo, 8 settembre 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Discorso alle Autorità, ai rappresentanti della società civile e al Corpo Diplomatico, Port Louis, 9 settembre 2019.

l'entusiasmo che ho potuto toccare con mano nel corso del viaggio continui a concretizzarsi in gesti di accoglienza e in progetti capaci di promuovere la giustizia sociale, evitando dinamiche di chiusura.

Allargando lo sguardo ad altre parti del continente, duole, invece, constatare come continuino, in particolare in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria, episodi di violenza contro persone innocenti, tra cui tanti cristiani perseguitati e uccisi per la loro fedeltà al Vangelo. Esorto la Comunità internazionale a sostenere gli sforzi che questi Paesi compiono nella lotta per sconfiggere la piaga del terrorismo, che sta insanguinando sempre più intere parti dell'Africa, come altre regioni del mondo. Alla luce di questi eventi, è necessario che si attuino strategie che comprendano interventi non solo nell'ambito della sicurezza, ma anche nella riduzione della povertà, nel miglioramento del sistema sanitario, nello sviluppo e nell'assistenza umanitaria, nella promozione del buon governo e dei diritti civili. Sono questi i pilastri di un reale sviluppo sociale.

Parimenti, occorre incoraggiare le iniziative che promuovono la fraternità tra tutte le espressioni culturali, etniche e religiose del territorio, specialmente nel Corno d'Africa, in Camerun, nonché nella Repubblica Democratica del Congo, dove, specialmente nelle regioni orientali del Paese, persistono violenze. Le conflittualità e le emergenze umanitarie, aggravate dagli sconvolgimenti climatici, aumentano il numero di sfollati e si ripercuotono sulle persone che già vivono in stato di grave povertà. Molti dei Paesi colpiti da queste situazioni mancano di strutture adeguate che consentano di venire incontro ai bisogni di quanti sono stati sfollati.

Al riguardo, vorrei qui sottolineare che, purtroppo, non esiste ancora una risposta internazionale coerente per affrontare il fenomeno dello sfollamento interno, poiché in gran parte esso non ha una definizione internazionale concordata, avvenendo all'interno di confini nazionali. Il risultato è che gli sfollati interni non ricevono sempre la protezione che meritano e dipendono dalla capacità di rispondere e dalle politiche dello Stato in cui si trovano.

Recentemente è stato avviato il lavoro dello *United Nations High-Level* Panel on Internal Displacement, che spero possa favorire l'attenzione e il sostegno globale per gli sfollati, sviluppando raccomandazioni concrete.

In tale prospettiva, guardo pure al Sudan, con l'auspicio che i suoi cittadini possano vivere nella pace e nella prosperità e collaborare alla crescita democratica ed economica del Paese; alla Repubblica Centrafri-

cana, dove, nel febbraio scorso, è stato firmato un Accordo globale per porre fine a oltre cinque anni di guerra civile; e al Sud Sudan, che spero di poter visitare nel corso di quest'anno e al quale ho dedicato una giornata di ritiro lo scorso mese di aprile con la presenza dei leader del Paese e il prezioso contributo dell'Arcivescovo di Canterbury, Sua Grazia Justin Welby, e dell'ex Moderatore della Chiesa presbiteriana della Scozia, il Reverendo John Chalmers. Confido che, con l'aiuto della Comunità internazionale, quanti hanno responsabilità politiche proseguano il dialogo per attuare gli accordi raggiunti.

L'ultimo viaggio dell'anno appena concluso è stato nell'Asia orientale. In Tailandia ho potuto constatare l'armonia apportata dai numerosi gruppi etnici che costituiscono il Paese, con la loro diversità filosofica, culturale e religiosa. Si tratta di un richiamo importante nell'attuale contesto di globalizzazione che tende ad appiattire le differenze e considerarle primariamente in termini economico-finanziari, con il rischio di cancellare le note essenziali che contraddistinguono i vari popoli.

Infine, in Giappone ho toccato con mano il dolore e l'orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci.<sup>21</sup> Ascoltando le testimonianze di alcuni Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, mi è parso evidente che non si può costruire una vera pace sulla minaccia di un possibile annientamento totale dell'umanità provocato dalle armi nucleari. Gli Hibakusha «mantengono viva la fiamma della coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive l'orrore di ciò che accadde nell'agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che ne sono seguite fino ad oggi. La loro testimonianza risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vittime, affinché la coscienza umana diventi sempre più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione», 22 specialmente quella provocata da ordigni a così alto potenziale distruttivo, come le armi nucleari. Esse non solo favoriscono un clima di paura, diffidenza e ostilità, ma distruggono la speranza. Il loro uso è immorale, «un crimine, non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune».<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr Discorso sulle armi nucleari, Nagasaki, 24 novembre 2019.

 $<sup>^{\</sup>rm 22}$  Messaggio per la LIII Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 2019, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Discorso nell'Incontro per la pace, Hiroshima, 24 novembre 2019.

Un mondo «senza armi nucleari è possibile e necessario»,<sup>24</sup> ed è tempo che quanti hanno responsabilità politiche ne divengano pienamente consapevoli, poiché non è il possesso deterrente di potenti mezzi di distruzione di massa a rendere il mondo più sicuro, bensì il paziente lavoro di tutte le persone di buona volontà che si dedicano concretamente, ciascuno nel proprio ambito, a edificare un mondo di pace, solidarietà e rispetto reciproco.

Il 2020 offre un'opportunità importante in questa direzione, poiché dal 27 aprile al 22 maggio si svolgerà a New York la X Conferenza d'Esame del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Auspico vivamente che in quella occasione la Comunità internazionale riesca a trovare un consenso finale e proattivo sulle modalità di attuazione di questo strumento giuridico internazionale, che si rileva essere ancora più importante in un momento come quello attuale.

Nel terminare la rassegna dei luoghi che ho raggiunto nel corso dell'anno appena concluso, vorrei rivolgere un particolare pensiero a un Paese che non ho visitato, l'Australia, colpito duramente negli ultimi mesi da persistenti incendi, i cui effetti hanno raggiunto anche altre regioni dell'Oceania. Al popolo australiano, specialmente alle vittime e a quanti si trovano nelle regioni colpite dai roghi, desidero assicurare la mia vicinanza e preghiera.

### Eccellenze, Signore e Signori,

Quest'anno, la Comunità internazionale ricorda il 75° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. In seguito alle tragedie sperimentate nelle due guerre mondiali, con la Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945, quarantasei Paesi diedero vita ad una nuova forma di collaborazione multilaterale. Le quattro finalità dell'Organizzazione, delineate nell'articolo 1 della Carta, rimangono valide ancora oggi e possiamo dire che l'impegno delle Nazioni Unite in questi 75 anni è stato, in gran parte, un successo, specialmente nell'evitare un'altra guerra mondiale. I principi fondativi dell'Organizzazione – il desiderio della pace, la ricerca della giustizia, il rispetto della dignità della persona, la cooperazione umanitaria e l'assistenza – esprimono le giuste aspirazioni dello spirito umano e costituiscono gli ideali che dovrebbero sottostare alle relazioni internazionali.

In questo anniversario, vogliamo riaffermare il proposito di tutta quanta la famiglia umana a operare per il bene comune, quale criterio di orienta-

 $<sup>^{24}\</sup> Discorso\ sulle\ armi\ nucleari,$ Nagasaki, 24 novembre 2019.

mento dell'azione morale e prospettiva che deve impegnare ogni Paese a collaborare per garantire l'esistenza e la sicurezza nella pace di ogni altro Stato, in uno spirito di uguale dignità e di effettiva solidarietà, nell'ambito di un ordinamento giuridico fondato sulla giustizia e sulla ricerca di equi compromessi. <sup>25</sup>

Una tale azione sarà tanto più efficace quanto più si cercherà di superare quell'approccio trasversale, utilizzato nel linguaggio e negli atti degli organi internazionali, che mira a legare i diritti fondamentali a situazioni contingenti, dimenticando che essi sono intrinsecamente fondati nella natura stessa dell'essere umano. Laddove al lessico delle Organizzazioni internazionali viene a mancare un chiaro ancoraggio oggettivo, si rischia di favorire l'allontanamento, anziché l'avvicinamento, dei membri della Comunità internazionale, con la conseguente crisi del sistema multilaterale, che è tristemente sotto gli occhi di tutti. In questo contesto, appare urgente riprendere il percorso verso una complessiva riforma del sistema multilaterale, a partire dal sistema onusiano, che lo renda più efficace, tenendo in debita considerazione l'attuale contesto geo-politico.

#### Cari Ambasciatori,

Nel giungere alla conclusione di queste riflessioni, desidero menzionare ancora due anniversari che ricorrono quest'anno, apparentemente estranei al nostro incontro odierno. Il primo è il cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio, il grande artista di Urbino, deceduto a Roma il 6 aprile 1520. A Raffaello dobbiamo un ingente patrimonio di inestimabile bellezza. Come il genio dell'artista sa comporre armonicamente materie grezze, colori e suoni diversi rendendoli parte di un'unica opera d'arte, così la diplomazia è chiamata ad armonizzare le peculiarità dei vari popoli e Stati per edificare un mondo di giustizia e di pace, che è il bel quadro che vorremmo poter ammirare.

Raffaello è stato un figlio importante di un'epoca, quella del Rinascimento, che ha arricchito l'umanità intera. Un'epoca non priva di difficoltà, ma animata da fiducia e speranza. Attraverso questo insigne artista, desidero far giungere i miei più sentiti auguri al Popolo italiano, al quale auguro di riscoprire quello spirito di apertura al futuro che ha contraddistinto

 $<sup>^{25}\,</sup>$  Cfr Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 11 aprile 1963, 54.

il Rinascimento e che ha reso questa penisola così bella e ricca di arte, storia e cultura.

Uno dei soggetti preferiti della pittura di Raffaello era Maria. A lei ha dedicato numerose tele che possono oggi essere ammirate in diversi musei del mondo. Per la Chiesa Cattolica, quest'anno ricorre il settantesimo anniversario della proclamazione dell'Assunzione di Maria Vergine al Cielo. Con lo sguardo a Maria, desidero rivolgere un pensiero particolare a tutte le donne, 25 anni dopo la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna, svoltasi a Pechino nel 1995, auspicando che in tutto il mondo sia sempre più riconosciuto il ruolo prezioso delle donne nella società e cessi ogni forma di ingiustizia, disuguaglianza e violenza nei loro confronti. «Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio». <sup>26</sup> Esercitare violenza contro una donna o sfruttarla non è un semplice reato, è un crimine che distrugge l'armonia, la poesia e la bellezza che Dio ha voluto dare al mondo. <sup>27</sup>

L'Assunzione di Maria ci invita pure a guardare oltre, al compimento del nostro cammino terreno, al giorno in cui la giustizia e la pace saranno pienamente ristabilite. Ci sentiamo così incoraggiati, attraverso la diplomazia, che è il nostro tentativo umano, imperfetto ma pur sempre prezioso, a lavorare con zelo per anticipare i frutti di questo desiderio di pace, sapendo che la meta è possibile. Con questo impegno, rinnovo a tutti voi, cari Ambasciatori e distinti Ospiti qui convenuti, e ai vostri Paesi il mio cordiale augurio per un nuovo anno copioso di speranza e benedizioni.

Grazie!

 $<sup>^{26}</sup>$  Omelia nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella 53ma Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr La donna è l'armonia del mondo. Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctæ Marthæ, 9 febbraio 2017.

# $\Pi$

# Ad Tribunal Rotae Romanae in inauguratione Anni Iudicialis.\*

Signor Decano, Reverendissimi Prelati Uditori, cari Officiali nella Rota Romana!

Sono felice di potermi oggi incontrare con voi in occasione dell'inaugurazione del Nuovo Anno Giudiziario di codesto Tribunale. Ringrazio vivamente Sua Eccellenza il Decano per le nobili parole a me rivolte e per i saggi propositi metodologici formulati.

Desidero ricollegarmi alla catechesi svolta nell'udienza generale di mercoledì 13 novembre 2019, offrendo oggi a voi un'ulteriore riflessione sul ruolo primario della coppia di sposi Aquila e Priscilla come modelli di vita coniugale. Infatti la Chiesa, per seguire Gesù, deve operare secondo tre condizioni avvalorate dallo stesso divino Maestro: itineranza, prontezza e decisione. La Chiesa è, per sua natura, in movimento, non resta tranquilla nel proprio recinto, è aperta ai più vasti orizzonti. La Chiesa è inviata a portare il Vangelo nelle strade e raggiungere periferie umane ed esistenziali. Ci fa ricordare la coppia di sposi neotestamentaria Aquila e Priscilla.

Lo Spirito Santo ha voluto porre accanto all'Apostolo [Paolo] questo esempio mirabile di coppia di sposi *itineranti*: difatti, sia negli Atti degli Apostoli sia nella descrizione di Paolo non sono mai fermi, ma sempre in continuo movimento. È ci domandiamo come mai questo modello di sposi itineranti non abbia avuto, nella pastorale della Chiesa, una propria identità di sposi evangelizzatori per molti secoli. È quello di cui avrebbero bisogno le nostre parrocchie, soprattutto nelle zone urbane, nelle quali il parroco e i suoi collaboratori chierici mai potranno avere tempo e forza per raggiungere fedeli che, pur dichiarandosi cristiani, restano assenti dalla frequenza dei Sacramenti e privi, o quasi, della conoscenza di Cristo.

Sorprende quindi, a distanza di tanti secoli, l'immagine moderna di questi santi sposi in movimento perché Cristo sia conosciuto: evangelizzavano essendo maestri della passione per il Signore e per il Vangelo, una passio-

<sup>\*</sup> Die 25 Ianuarii 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Angelus, 30 giugno 2019.

ne del cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai fratelli più bisognosi, di accoglienza e di cura.

Nel proemio alla riforma del Processo matrimoniale, ho insistito sulle due perle: prossimità e gratuità. Non va dimenticato questo. San Paolo trovò in questi sposi il modo di essere prossimo ai lontani, e li amò vivendo con loro più di un anno, a Corinto, perché sposi maestri di gratuità. Tante volte sento paura davanti al giudizio di Dio che noi avremo su queste due cose. Nel giudicare, sono stato prossimo al cuore della gente? Nel giudicare, ho aperto il cuore alla gratuità o sono stato preso da interessi commerciali? Il giudizio di Dio sarà molto forte su questo.

Gli sposi cristiani dovrebbero apprendere da Aquila e Priscilla come innamorarsi di Cristo e farsi prossimi alle famiglie, prive spesso della luce della fede, non per la loro colpa soggettiva, ma perché lasciate al margine della nostra pastorale: pastorale d'élite che dimentica il popolo.

Quanto vorrei che questo discorso non restasse soltanto una sinfonia di parole, ma spingesse, da una parte, i pastori, i vescovi, i parroci a cercare di amare, come fece l'Apostolo Paolo, coppie di sposi quali missionari umili e disponibili a raggiungere quelle piazze e quei palazzi delle nostre metropoli, nelle quali la luce del Vangelo e la voce di Gesù non giunge e non penetra. E, d'altra parte, sposi cristiani che abbiano l'ardire di scuotere il sonno, come fecero Aquila e Priscilla, capaci di essere agenti non diciamo in modo autonomo, ma certo carichi di coraggio fino al punto di svegliare dal torpore e dal sonno i pastori, forse troppo fermi o bloccati dalla filosofia del piccolo circolo dei perfetti. Il Signore è venuto a cercare i peccatori, non i perfetti.

San Paolo VI, nella Lettera Enciclica *Ecclesiam suam*, osservava: «Bisogna, prima ancora di parlare, ascoltare la voce, anzi, il cuore dell'uomo; comprenderlo, e per quanto possibile rispettarlo e dove lo merita assecondarlo».<sup>2</sup> Ascoltare il cuore dell'uomo.

Si tratta, come ho raccomandato ai Vescovi italiani, di «ascoltare il gregge, [...] porsi accanto alla gente, attenti a impararne la lingua, ad accostare ognuno con carità, affiancando le persone lungo le notti delle loro solitudini, delle loro inquietudini e dei loro fallimenti».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Discorso all'Assemblea generale della C.E.I., 19 maggio 2014.

Dobbiamo essere consapevoli che non sono i pastori ad inventare, con la loro umana intraprendenza – sia pure in buona fede – le sante coppie cristiane; esse sono opera dello Spirito Santo, che è il protagonista della missione, sempre, e sono già presenti nelle nostre comunità territoriali. Sta a noi pastori illuminarle, dare loro visibilità, farne sorgenti di nuova capacità nel vivere il matrimonio cristiano; e anche custodirle perché non cadano nelle ideologie. Queste coppie, che lo Spirito certamente continua ad animare, devono essere pronte «a uscire da se stessi, aprirsi agli altri, a vivere la prossimità, lo stile di vita insieme, che trasforma ogni relazione interpersonale in un'esperienza di fraternità». Pensiamo al lavoro pastorale nel catecumenato prematrimoniale e post-matrimoniale: sono queste coppie che devono farlo e andare avanti.

Occorre vigilare perché non cadano nel pericolo del particolarismo, scegliendo di vivere in gruppi prescelti; al contrario, occorre «aprirsi all'universalità della salvezza».<sup>5</sup> Infatti, se siamo grati a Dio per la presenza nella Chiesa di movimenti e associazioni che non trascurano la formazione di sposi cristiani, d'altronde si deve con forza affermare che la parrocchia è per sé il luogo ecclesiale dell'annuncio e della testimonianza; perché è in quel contesto territoriale che già vivono sposi cristiani degni di far luce, i quali possono essere testimoni attivi della bellezza e dell'amore coniugale e familiare.<sup>6</sup>

L'azione apostolica delle parrocchie, dunque, nella Chiesa si illumina della presenza di sposi come quelli del Nuovo Testamento, descritti da Paolo e da Luca: mai fermi, sempre in movimento, certamente con prole, secondo quanto ci è tramandato dall'iconografia delle Chiese orientali. Pertanto, i Pastori si lascino illuminare dallo Spirito anche oggi, affinché si avveri questo annuncio salvifico da parte di coppie spesso già pronte, ma non chiamate. Ci sono.

Ecco, di coppie di sposi in movimento necessita oggi la Chiesa, dovunque nel mondo; partendo però idealmente dalle radici della Chiesa dei primi quattro secoli e cioè dalle catacombe, come fece San Paolo VI alla fine del Concilio recandosi nelle Catacombe di Domitilla. In quelle Catacombe, quel santo Pontefice affermò: «Qui il cristianesimo affondò le sue radici nella

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Catechesi 16 ottobre 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 126-130.

povertà, nell'ostracismo dei poteri costituiti, nella sofferenza di ingiuste e sanguinose persecuzioni; qui la Chiesa fu spoglia di ogni umano potere, fu povera, fu umile, fu pia, fu oppressa, fu eroica. Qui il primato dello Spirito di cui ci parla il Vangelo ebbe la sua oscura, quasi misteriosa, ma invitta affermazione, la sua testimonianza incomparabile, il suo martirio».

Se lo Spirito non è invocato e dunque rimane sconosciuto e assente <sup>8</sup> nel contesto delle nostre Chiese particolari, saremo privi di quella forza che faccia delle coppie di sposi cristiani l'anima e la forma dell'evangelizzazione. In concreto: vivendo la parrocchia come quel territorio giuridico-salvifico, perché «casa tra le case», famiglia di famiglie; <sup>9</sup> Chiesa – cioè parrocchia – povera per i poveri; catena di sposi entusiasti e innamorati della loro fede nel Risorto, capaci di una nuova rivoluzione della tenerezza dell'amore, come Aquila e Priscilla, mai appagati o ripiegati su sé stessi.

Verrebbe da pensare che questi santi sposi del Nuovo Testamento non ebbero tempo di mostrarsi stanchi. Così, in effetti, sono descritti da Paolo e da Luca, per i quali furono compagni quasi indispensabili, proprio perché non chiamati da Paolo ma suscitati dallo Spirito di Gesù. È qui che si fonda la loro dignità apostolica di sposi cristiani. È lo Spirito che li ha suscitati. Pensiamo a quando arriva il missionario in un posto: lì già c'è lo Spirito Santo che lo aspetta. Certo, lascia alquanto perplessi il fatto del lungo silenzio, nei secoli trascorsi, su queste sante figure della prima Chiesa.

Invito e sollecito i fratelli Vescovi e i Pastori tutti a indicare questi santi sposi della prima Chiesa come compagni fedeli e luminosi dei Pastori di allora; come sostegno, oggi, ed esempio di come gli sposi cristiani, giovani e anziani, possano rendere il matrimonio cristiano sempre fecondo di figli in Cristo. Dobbiamo essere convinti, e vorrei dire sicuri, che nella Chiesa simili coppie di sposi sono già un dono di Dio e non per nostro merito, per il fatto che sono frutto dell'azione dello Spirito, che mai abbandona la Chiesa. Piuttosto, lo Spirito si attende l'ardore da parte dei Pastori, affinché non venga spenta la luce che queste coppie diffondono nelle periferie del mondo. 10

Lasciate, perciò, che rinnovi lo Spirito a non rassegnarsi a una Chiesa di pochi, quasi a gradire di rimanere solo lievito isolato, privi di quella capacità

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Omelia, 12 settembre 1965.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Omelia a S. Marta, 9 maggio 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr Omelia ad Albano, 21 settembre 2019.

<sup>10</sup> Cfr Gaudium et spes, 4-10.

degli sposi del Nuovo Testamento di moltiplicarsi nell'umiltà e nell'obbedienza allo Spirito. Lo Spirito che illumina ed è capace di rendere salvifica la nostra attività umana e la nostra stessa povertà; è capace di rendere salvifica tutta la nostra attività; restando convinti che la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione – la testimonianza di queste persone attira –, e assicurando sempre e comunque la firma della testimonianza.

Di Aquila e Priscilla non sappiamo se morirono martiri, ma di certo essi sono, per i nostri sposi di oggi, segno del martirio, almeno spirituale, cioè testimoni capaci di essere lievito che va nella farina, di essere lievito nella massa, che muore per diventare la massa. Questo è possibile oggi, dovunque.

Cari Giudici della Rota Romana, il buio della fede o il deserto della fede che le vostre decisioni, a partire già da un ventennio, hanno denunciato come possibile circostanza causale della nullità del consenso, offrono a me, come già al mio predecessore Benedetto XVI,<sup>12</sup> il motivo di un grave e pressante invito ai figli della Chiesa nell'epoca che viviamo, a sentirsi tutti e singoli chiamati a consegnare al futuro la bellezza della famiglia cristiana.

La Chiesa necessita *ubicunque terrarum* di coppie di sposi come Aquila e Priscilla, che parlino e vivano con *l'autorità* del Battesimo, che « non consiste nel comandare e farsi sentire, ma nell'essere coerenti, essere testimoni e per questo essere compagni di strada nella via del Signore ». <sup>13</sup>

Rendo grazie al Signore perché dà ancora oggi ai figli della Chiesa il coraggio e la luce per tornare agli inizi della fede e ritrovare la passione degli sposi Aquila e Priscilla, che siano riconoscibili in ogni matrimonio celebrato in Cristo Gesù.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr Discorso alle Associazioni di famiglie cattoliche in Europa, 1° giugno 2017.

 $<sup>^{12}</sup>$  Cfr  $Allocuzioni alla Rota Romana 23 gennaio 2015 e 22 gennaio 2016; 22 gennaio 2011; cfr art. 14 Ratio procedendi del Motu proprio <math display="inline">Mitis\ Iudex\ Dominus\ Iesus.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Omelia a S. Marta, 14 gennaio 2020.

# III

# Ad participes Coetus Plenarii Congregationis pro Doctrina Fidei.\*

Signori Cardinali, cari fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle,

vi accolgo in occasione della vostra Assemblea Plenaria. Ringrazio il Prefetto per le sue cortesi parole; e saluto tutti voi, Superiori, Officiali e Membri della Congregazione della Dottrina della Fede. Vi sono grato per tutto il lavoro che svolgete a servizio della Chiesa universale, in aiuto al Vescovo di Roma e ai Vescovi del mondo nella promozione e tutela dell'integrità della dottrina cattolica sulla fede e la morale.

La dottrina cristiana non è un sistema rigido e chiuso in sé, ma nemmeno un'ideologia che muta con il passare delle stagioni; è una realtà dinamica che, rimanendo fedele al suo fondamento, si rinnova di generazione in generazione e si compendia in un volto, in un corpo e in un nome: Gesù Cristo Risorto.

Grazie al Signore Risorto, la fede ci spalanca al prossimo e ai suoi bisogni, da quelli più piccoli fino ai più grandi. Perciò, la trasmissione della fede esige che si tenga conto del suo destinatario, che lo si conosca e lo si ami fattivamente. In tale prospettiva, è significativo il vostro impegno per riflettere, nel corso di questa Plenaria, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita.

Il contesto socio-culturale attuale sta progressivamente erodendo la consapevolezza riguardo a ciò che rende preziosa la vita umana. Essa, infatti, sempre più spesso viene valutata in ragione della sua efficienza e utilità, al punto da considerare "vite scartate" o "vite indegne" quelle che non rispondono a tale criterio. In questa situazione di perdita degli autentici valori, vengono meno anche i doveri inderogabili della solidarietà e della fraternità umana e cristiana.

In realtà, una società merita la qualifica di "civile" se sviluppa gli anticorpi contro la cultura dello scarto; se riconosce il valore intangibile della

<sup>\*</sup> Die 30 Ianuarii 2020.

vita umana; se la solidarietà è fattivamente praticata e salvaguardata come fondamento della convivenza.

Quando la malattia bussa alla porta della nostra vita, affiora sempre più in noi il bisogno di avere accanto qualcuno che ci guardi negli occhi, che ci tenga la mano, che manifesti la sua tenerezza e si prenda cura di noi, come il Buon Samaritano della parabola evangelica.<sup>1</sup>

Il tema della cura dei malati, nelle fasi critiche e terminali della vita, chiama in causa il compito della Chiesa di riscrivere la "grammatica" del farsi carico e del prendersi cura della persona sofferente. L'esempio del Buon Samaritano insegna che è necessario convertire lo sguardo del cuore, perché molte volte chi guarda non vede. Perché? Perché manca la compassione. Mi viene in mente che, tante volte, il Vangelo, parlando di Gesù davanti a una persona che soffre, dice: "ne ebbe compassione", "ne ebbe compassione"... Un ritornello della persona di Gesù. Senza la compassione, chi guarda non rimane implicato in ciò che osserva e passa oltre; invece chi ha il cuore compassionevole viene toccato e coinvolto, si ferma e se ne prende cura.

Attorno al malato occorre creare una vera e propria piattaforma umana di relazioni che, mentre favoriscono la cura medica, aprano alla speranza, specialmente in quelle situazioni-limite in cui il male fisico si accompagna allo sconforto emotivo e all'angoscia spirituale.

L'approccio relazionale – e non meramente clinico – con il malato, considerato nella unicità e integralità della sua persona, impone il dovere di non abbandonare mai nessuno in presenza di mali inguaribili. La vita umana, a motivo della sua destinazione eterna, conserva tutto il suo valore e tutta la sua dignità in qualsiasi condizione, anche di precarietà e fragilità, e come tale è sempre degna della massima considerazione.

Santa Teresa di Calcutta, che ha vissuto lo stile della prossimità e della condivisione, preservando, fino alla fine, il riconoscimento e il rispetto della dignità umana, e rendendo più umano il morire, diceva così: «Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano».

A tale riguardo, penso a quanto bene fanno gli *hospice* per le cure palliative, dove i malati terminali vengono accompagnati con un qualificato sostegno medico, psicologico e spirituale, perché possano vivere con dignità,

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Cfr Messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2020.

confortati dalla vicinanza delle persone care, la fase finale della loro vita terrena. Auspico che tali centri continuino ad essere luoghi nei quali si pratichi con impegno la "terapia della dignità", alimentando così l'amore e il rispetto per la vita.

Apprezzo, inoltre, lo studio da voi intrapreso circa la revisione delle norme sui delicta graviora riservati al vostro Dicastero, contenute nel Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" di san Giovanni Paolo II. Il vostro impegno si colloca nella giusta direzione di aggiornare la normativa in vista di una maggiore efficacia delle procedure, per renderla più ordinata e organica, alla luce delle nuove situazioni e problematiche dell'attuale contesto socio-culturale. Nel contempo, vi esorto a proseguire con fermezza in questo compito, per offrire un valido contributo in un ambito in cui la Chiesa è direttamente coinvolta a procedere con rigore e trasparenza nel tutelare la santità dei Sacramenti e la dignità umana violata, specialmente dei piccoli.

Mi congratulo, infine, per la recente pubblicazione del documento elaborato dalla Pontificia Commissione Biblica circa i temi fondamentali dell'antropologia biblica. Con esso si approfondisce una visione globale del progetto divino, iniziato con la creazione e che trova il suo compimento in Cristo, l'Uomo nuovo, il quale costituisce «la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana».<sup>2</sup>

Ringrazio tutti voi, Membri e Collaboratori della Congregazione per la Dottrina della Fede, per il prezioso servizio che svolgete. Invoco su di voi l'abbondanza delle benedizioni del Signore; e vi chiedo, per favore, di pregare per me. Grazie!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 10.

# IV

Ad participes I Congressus Internationalis pro pastorali seniorum: «Divitiae annorum».\*

Cari fratelli e sorelle,

do il mio cordiale benvenuto a voi, partecipanti al primo Congresso internazionale di pastorale degli anziani – «La ricchezza degli anni» –, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; e ringrazio il Cardinale Farrell per le sue cortesi parole.

La "ricchezza degli anni" è ricchezza delle persone, di ogni singola persona che ha alle spalle tanti anni di vita, di esperienza e di storia. È il tesoro prezioso che prende forma nel cammino della vita di ogni uomo e donna, qualunque siano le sue origini, la sua provenienza, le sue condizioni economiche o sociali. Poiché la vita è un dono, e quando è lunga è un privilegio, per sé stessi e per gli altri. Sempre, sempre è così.

Nel 21° secolo, la vecchiaia è divenuta uno dei tratti distintivi dell'umanità. Nel giro di pochi decenni, la piramide demografica – che un tempo poggiava su un gran numero di bambini e giovani e aveva al suo vertice pochi anziani – si è invertita. Se un tempo gli anziani avrebbero potuto popolare un piccolo stato, oggi potrebbero popolare un intero continente. In tal senso, l'ingente presenza degli anziani costituisce una novità per ogni ambiente sociale e geografico del mondo. Inoltre, alla vecchiaia oggi corrispondono stagioni differenti della vita: per molti è l'età in cui cessa l'impegno produttivo, le forze declinano e compaiono i segni della malattia, del bisogno di aiuto e l'isolamento sociale; ma per tanti è l'inizio di un lungo periodo di benessere psico-fisico e di libertà dagli obblighi lavorativi.

In entrambe le situazioni, come vivere questi anni? Che senso dare a questa fase della vita, che per molti può essere lunga? Il disorientamento sociale e, per molti versi, l'indifferenza e il rifiuto che le nostre società manifestano nei confronti degli anziani, chiamano non solo la Chiesa, ma tutti, ad una seria riflessione per imparare a cogliere e ad apprezzare il valore della vecchiaia. Infatti, mentre, da un lato, gli Stati devono affrontare la nuova situazione demografica sul piano economico, dall'altro, la società

<sup>\*</sup> Die 31 Ianuarii 2020.

civile ha bisogno di valori e significati per la terza e la quarta età. E qui soprattutto si pone il contributo della comunità ecclesiale.

Perciò ho accolto con interesse l'iniziativa di questo convegno, che ha focalizzato l'attenzione sulla pastorale per gli anziani e ha avviato una riflessione sulle implicazioni derivanti da una presenza cospicua di nonni nelle nostre parrocchie e nelle società. Vi chiedo che questa non resti un'iniziativa isolata, ma segni l'inizio di un cammino di approfondimento pastorale e di discernimento. Dobbiamo mutare le nostre abitudini pastorali per saper rispondere alla presenza di tante persone anziane nelle famiglie e nelle comunità.

Nella Bibbia la longevità è una benedizione. Essa ci mette a confronto con la nostra fragilità, con la dipendenza reciproca, con i nostri legami familiari e comunitari, e soprattutto con la nostra figliolanza divina. Concedendo la vecchiaia, Dio Padre dona tempo per approfondire la conoscenza di Lui, l'intimità con Lui, per entrare sempre più nel suo cuore e abbandonarsi a Lui. È il tempo per prepararsi a consegnare nelle sue mani il nostro spirito, definitivamente, con fiducia di figli. Ma è anche un tempo di rinnovata fecondità. «Nella vecchiaia daranno ancora frutti», dice il salmista.¹ Il disegno di salvezza di Dio, infatti, si attua anche nella povertà dei corpi deboli, sterili e impotenti. Dal grembo sterile di Sara e dal corpo centenario di Abramo è nato il Popolo eletto.² Da Elisabetta e dal vecchio Zaccaria è nato Giovanni il Battista. L'anziano, anche quando è debole, può farsi strumento della storia della salvezza.

Consapevole di questo ruolo insostituibile delle persone anziane, la Chiesa si fa luogo dove le generazioni sono chiamate a condividere il progetto d'amore di Dio, in un rapporto di reciproco scambio dei doni dello Spirito Santo. Questa condivisione intergenerazionale ci obbliga a cambiare il nostro sguardo verso gli anziani, per imparare a guardare al futuro insieme a loro.

Quando pensiamo agli anziani e parliamo di loro, tanto più nella dimensione pastorale, dobbiamo imparare a modificare un po' i tempi dei verbi. Non c'è solo il passato, come se, per gli anziani, esistessero solo una vita alle spalle e un archivio ammuffito. No. Il Signore può e vuole scrivere con loro anche pagine nuove, pagine di santità, di servizio, di preghiera... Oggi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sal 91, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Rm 4, 18-20.

vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa. Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che, insieme ai giovani, profetizza e sogna! Per questo è tanto importante che gli anziani e i giovani parlino fra loro, è tanto importante.

La profezia degli anziani si realizza quando la luce del Vangelo entra pienamente nella loro vita; quando, come Simeone ed Anna, prendono tra le braccia Gesù e annunciano la rivoluzione della tenerezza, la Buona Notizia di Colui che è venuto nel mondo a portare la luce del Padre. Per questo vi chiedo di non risparmiarvi nell'annunciare il Vangelo ai nonni e agli anziani. Andate loro incontro con il sorriso sul volto e il Vangelo tra le mani. Uscite per le strade delle vostre parrocchie e andate a cercare gli anziani che vivono soli. La vecchiaia non è una malattia, è un privilegio! La solitudine può essere una malattia, ma con la carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla.

Dio ha un popolo numeroso di nonni ovunque nel mondo. Al giorno d'oggi, nelle società secolarizzate di molti Paesi, le attuali generazioni di genitori non hanno, per lo più, quella formazione cristiana e quella fede viva, che invece i nonni possono trasmettere ai loro nipoti. Sono loro l'anello indispensabile per educare alla fede i piccoli e i giovani. Dobbiamo abituarci a includerli nei nostri orizzonti pastorali e a considerarli, in maniera non episodica, come una delle componenti vitali delle nostre comunità. Essi non sono solo persone che siamo chiamati ad assistere e proteggere per custodire la loro vita, ma possono essere attori di una pastorale evangelizzatrice, testimoni privilegiati dell'amore fedele di Dio.

Per questo ringrazio tutti che dedicate le vostre energie pastorali ai nonni e agli anziani. So bene che il vostro impegno e la vostra riflessione nascono dall'amicizia concreta con tanti anziani. Spero che quella che oggi è la sensibilità di pochi diventi patrimonio di ogni comunità ecclesiale. Non abbiate timore, prendete iniziative, aiutate i vostri Vescovi e le vostre Diocesi a promuovere il servizio pastorale agli anziani e con gli anziani. Non vi scoraggiate, andate avanti! Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita continuerà ad accompagnarvi in questo lavoro.

Anch'io vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione. E voi, per favore, non dimenticate di pregare me. Grazie!

# V

Ad participes seminarii «Novae formae solidalis fraternitatis, additionis, integrationis necnon instaurationis » a Pontificia Academia Scientiarum Socialium compositi.\*

Señoras y señores, buenas tardes.

Quiero expresarles mi gratitud por este encuentro. Aprovechemos este nuevo inicio del año para construir puentes, puentes que favorezcan el desarrollo de una mirada solidaria desde los bancos, las finanzas, los gobiernos y las decisiones económicas. Necesitamos de muchas voces capaces de pensar, desde una perspectiva poliédrica, las diversas dimensiones de un problema global que afecta a nuestros pueblos y a nuestras democracias.

Quisiera comenzar con un dato de hecho. El mundo es rico y, sin embargo, los pobres aumentan a nuestro alrededor. Según informes oficiales el ingreso mundial de este año será de casi 12.000 dólares por cápita. Sin embargo, cientos de millones de personas aún están sumidas en la pobreza extrema y carecen de alimentos, vivienda, atención médica, escuelas, electricidad, agua potable y servicios de saneamiento adecuados e indispensables. Se calcula que aproximadamente cinco millones de niños menores de 5 años este año morirán a causa de la pobreza. Otros 260 millones, de niños, carecerán de educación debido a falta de recursos, debido a las guerras y las migraciones. Esto en un mundo rico, porque el mundo es rico.

Esta situación ha propiciado que millones de personas sean víctimas de la trata y de las nuevas formas de esclavitud, como el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos. No cuentan con ningún derecho y garantías; ni siquiera pueden disfrutar de la amistad o de la familia.

Estas realidades no deben ser motivo de desesperación, no, sino de acción. Son realidades que nos mueven a que hagamos algo.

El principal mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes es precisamente este: se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. Permítanme repetirlo: no estamos condenados a la inequidad universal. Esto posibilita una nueva forma de asumir los acontecimientos,

<sup>\*</sup> Die 5 Februarii 2020.

que permite encontrar y generar respuestas creativas ante el evitable sufrimiento de tantos inocentes; lo cual implica aceptar que, en no pocas situaciones, nos enfrentamos a falta de voluntad y decisión para cambiar las cosas y principalmente las prioridades. Se nos pide capacidad para dejarnos interpelar, para dejar caer las escamas de los ojos y ver con una nueva luz estas realidades, una luz que nos mueva a la acción.

Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluir-los. Debemos elegir qué y a quién priorizar: si propiciamos mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad o, por el contrario, fomentamos un sistema que termina por justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia y de violencia social. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad, así como la importancia y el valor que han adquirido los derechos humanos, ya no permite excusas. Nos toca ser conscientes de que todos somos responsables. Esto no quiere decir que todos somos culpables, no; todos somos responsables para hacer algo.

Si existe la pobreza extrema en medio de la riqueza –también riqueza extrema– es porque hemos permitido que la brecha se amplíe hasta convertirse en la mayor de la historia. Estos son datos casi oficiales: las 50 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio equivalente a 2,2 billones de dólares. Esas cincuenta personas por sí solas podrían financiar la atención médica y la educación de cada niño pobre en el mundo, ya sea a través de impuestos, iniciativas filantrópicas o ambas cosas. Esas cincuenta personas podrían salvar millones de vidas cada año.

A la globalización de la indiferencia la he llamado "inacción". San Juan Pablo II la llamó: estructuras del pecado. Tales estructuras encuentran una atmósfera propicia para su expansión cada vez que el bien común viene reducido o limitado a determinados sectores o, en el caso que nos convoca, cuando la economía y las finanzas se vuelven un fin en sí mismas. Es la idolatría del dinero, la codicia y la especulación. Y esta realidad sumada ahora al vértigo tecnológico exponencial, que incrementa a pasos jamás vistos la velocidad de las transacciones y la posibilidad de producir ganancias concentradas sin que estén ligadas a los procesos productivos ni a la economía real. La comunicación virtual favorece este tipo de cosas.

Aristóteles celebra la invención de la moneda y su uso, pero condena firmemente la especulación financiera porque en esta «el dinero mismo se convierte en productivo, perdiendo su verdadera finalidad que es la de facilitar el comercio y la producción».<sup>1</sup>

De manera similar y siguiendo la razón iluminada por la fe, la doctrina social de la Iglesia celebra las formas de gobierno y los bancos —muchas veces creados a su amparo: es interesante ver la historia de los montes de piedad, de los bancos creados para favorecer y colaborar—, cuando cumplen con su finalidad, que es, en definitiva, buscar el bien común, la justicia social, la paz, como asimismo el desarrollo integral de cada individuo, de cada comunidad humana y de todas las personas. Sin embargo, la Iglesia advierte que estas benéficas instituciones, tanto públicas como privadas, pueden decaer en estructuras de pecado. Estoy utilizando la calificación de san Juan Pablo II.

Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y desarrollo; paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas; y, por supuesto, la posibilidad de corrupción por parte de algunas de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con algún sector político gobernante.

Cada año cientos de miles de millones de dólares, que deberían pagarse en impuestos para financiar la atención médica y la educación, se acumulan en cuentas de paraísos fiscales impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores sociales.

Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública contraída, en no pocos casos para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo de un país, puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social. Cuando termina orientada hacia otra finalidad.

Así como existe una co-irresponsabilidad en cuanto a este daño provocado a la economía y a la sociedad, también existe una co-responsabilidad inspiradora y esperanzadora para crear un clima de fraternidad y de renovada

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Política, I, 10,1258 b.

confianza que abrace en conjunto la búsqueda de soluciones innovadoras y humanizantes.

Es bueno recordar que no existe una ley mágica o invisible que nos condene al congelamiento o a la parálisis frente a la injusticia. Y menos aún existe una racionalidad económica que suponga que la persona humana es simplemente una acumuladora de beneficios individuales ajenos a su condición de ser social.

Las exigencias morales de san Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy: «Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando este vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario –como, por lo demás, está ocurriendo en parte– encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso».<sup>2</sup>

De hecho, los *Objetivos del Desarrollo Sostenible* aprobados por unanimidad por todas la naciones también reconocen este punto –es un punto humano– y exhortan a todas los pueblos a «ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a través de políticas coordinadas destinadas a fomentar el financiamiento de la deuda, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, según corresponda, y abordar el problema externo deuda de los países pobres muy endeudados para reducir la angustia de la deuda».<sup>3</sup>

En esto deben consistir las nuevas formas de solidaridad que hoy nos convocan, que nos convocan aquí, si se piensa en el mundo de los bancos y las finanzas: en la ayuda para el desarrollo de los pueblos postergados y la nivelación entre los países que gozan de un determinado estándar y nivel de desarrollo con aquellos imposibilitados a garantizar los mínimos necesarios a sus pobladores. Solidaridad y economía para la unión, no para la división con la sana y clara conciencia de la corresponsabilidad.

Prácticamente de aquí es necesario afirmar que la mayor estructura de pecado, o la mayor estructura de injusticia, es la misma industria de la

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carta enc. Centesimus Annus, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Objetivo 17.4.

guerra, ya que es dinero y tiempo al servicio de la división y de la muerte. El mundo pierde cada año billones de dólares en armamentos y violencia, sumas que terminarían con la pobreza y el analfabetismo si se pudieran redirigir. Verdaderamente, Isaías habló en nombre de Dios para toda la humanidad cuando previó el día del Señor en que «con las espadas forjarán arados y con las lanzas podaderas». Figiamoslo!

Hace más de setenta años, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comprometió a todos sus Estados Miembros a cuidar de los pobres en su tierra y hogar, y en todo el mundo; es decir, en la casa común, todo el mundo es la casa común. Los gobiernos reconocieron que la protección social, los ingresos básicos, la atención médica para todos y la educación universal eran inherentes a la dignidad humana fundamental y, por tanto, a los derechos humanos fundamentales.

Estos derechos económicos y un entorno seguro para todos son la medida más básica de la solidaridad humana. Y la buena noticia es que mientras que en 1948 estos objetivos no estaban al alcance inmediato, hoy, con un mundo mucho más desarrollado e interconectado, sí lo están. Se ha progresado en esto.

Ustedes, que tan amablemente se han reunido aquí, son los líderes financieros y especialistas económicos del mundo. Junto con sus colegas, ayudan a establecer las reglas impositivas globales, informar al público global sobre nuestra condición económica y asesorar a los gobiernos del mundo sobre los presupuestos. Conocen de primera mano cuáles son las injusticias de nuestra economía global actual, o las injusticias de cada país.

Trabajemos juntos para terminar con estas injusticias. Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social. Recuérdenles su responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas. Recuérdenles el imperativo de detener el cambio climático provocado por el hombre, como lo han prometido todas las naciones, para que no destruyamos las bases de nuestra Casa Común.

Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas —que terminan por asfixiar e impedir la producción local—. El tiempo presente exige y reclama dar el paso de una lógica insular y antagónica como único mecanismo autorizado para la solución a los conflictos, a otra lógica, capaz de promover la interconexión que propicia una cultura del encuentro, donde se renueven las bases sólidas de una nueva arquitectura financiera internacional.

En este contexto donde el desarrollo de algunos sectores sociales y financieros alcanzó niveles nunca antes vistos, qué importante es recordar las palabras del Evangelio de Lucas: «Al que mucho se le da, se le exigirá mucho».<sup>5</sup> Qué inspirador es escuchar a san Ambrosio, quien piensa con el Evangelio: «Tú [rico] no das de lo tuyo al pobre [cuando haces caridad], sino que le estás entregando lo que es suyo. Pues, la propiedad común dada en uso para todos, la estás usando tu solo».<sup>6</sup> Este es el principio del destino universal de los bienes, la base de la justicia económica y social, como también del bien común.

Me alegro de vuestra presencia hoy aquí. Celebramos la oportunidad de sabernos copartícipes en la obra del Señor que puede cambiar el curso de la historia en beneficio de la dignidad de cada persona de hoy y de mañana, especialmente de los excluidos y en beneficio del gran bien de la paz. Nos esforzamos juntos con humildad y sabiduría para servir a la justicia internacional e intergeneracional. Tenemos una esperanza ilimitada en la enseñanza de Jesús de que los pobres en espíritu son bendecidos y felices, porque de ellos es el Reino de los cielos 7 que comienza ya aquí y ahora.

¡Muchas gracias! Y, por favor, voy a hacer un pedido, no es un préstamo: No se olviden de rezar por mí, porque este trabajo no es nada fácil el que me toca hacer y yo sobre ustedes invoco todas las bendiciones, sobre ustedes y su trabajo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 12, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Naboth 12, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. Mt 5, 3.

## NUNTII

T

Ad Praesidem Exsecutorium fori v.d. «World Economic Forum» (Davoni-Klosters, 21-24 Ianuarii 2020).

To Professor Klaus Schwab

Executive Chairman of the World Economic Forum

As the World Economic Forum celebrates its fiftieth anniversary, I send greetings and prayerful good wishes to all taking part in this year's gathering. I thank you for your invitation to participate and have asked Cardinal Peter Turkson, Prefect of the Dicastery for Promoting Integral Human Development, to attend as the Holy See's representative.

In these years, the World Economic Forum has offered an opportunity for the engagement of diverse stakeholders to explore innovative and effective ways of building a better world. It has also provided an arena where political will and mutual cooperation can be guided and strengthened in overcoming the isolationism, individualism and ideological colonization that sadly characterizes too much contemporary debate.

In light of the ever growing and interrelated challenges affecting our world (cfr Laudato Si', 138 ff.), the theme you have chosen to consider this year – Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World – points to the need for a greater engagement at all levels in order to address more effectively the diverse issues facing humanity. Throughout the past five decades, we have witnessed geopolitical transformations and significant changes, from the economy and labour markets to digital technology and the environment. Many of these developments have benefitted humanity, while others have had adverse effects and created significant development lacunae. While today's challenges are not the same as those of half a century ago, a number of features remain relevant as we begin a new decade.

The overriding consideration, never to be forgotten, is that we are all members of the one human family. The moral obligation to care for one another flows from this fact, as does the correlative principle of placing the human person, rather than the mere pursuit of power or profit, at

the very centre of public policy. This duty, moreover, is incumbent upon business sectors and governments alike, and is indispensable in the search for equitable solutions to the challenges we face. As a result it is necessary to move beyond short-term technological or economic approaches and to give full consideration to the ethical dimension in seeking resolutions to present problems or proposing initiatives for the future.

All too often materialistic or utilitarian visions, sometimes hidden, sometimes celebrated, lead to practices and structures motivated largely, or even solely, by self-interest. This typically views others as a means to an end and entails a lack of solidarity and charity, which in turn gives rise to real injustice, whereas a truly integral human development can only flourish when all members of the human family are included in, and contribute to, pursuing the common good. In seeking genuine progress, let us not forget that to trample upon the dignity of another person is in fact to weaken one's own worth.

In my Encyclical Letter Laudato Si', I drew attention to the importance of an "integral ecology" that takes into account the full implications of the complexity and interconnectedness of our common home. Such a renewed and integrated ethical approach calls for "a humanism capable of bringing together the different fields of knowledge, including economics, in the service of a more integral and integrating vision" (*ibid.*, 141).

In acknowledging the achievements of the past fifty years, it is my hope that the participants in today's Forum, and those to be held in the future, will keep in mind the high moral responsibility each of us has to seek the integral development of all our brothers and sisters, including those of future generations. May your deliberations lead to a growth in solidarity, especially with those most in need, who experience social and economic injustice and whose very existence is even threatened.

To those taking part in the Forum I renew my prayerful good wishes for a fruitful meeting and I invoke upon all of you God's blessings of wisdom.

From the Vatican, 15 January 2020

## **FRANCIS**

 $\Pi$ 

In celebratione LIV Diei Internationalis Communicationum Socialium (24 Maii 2020).

«Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria» (Es 10, 2). La vita si fa storia

Desidero dedicare il *Messaggio* di quest'anno al tema della narrazione, perché credo che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edifichino, non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita. Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; che riveli l'intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri.

#### 1. Tessere storie

L'uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di storie come abbiamo fame di cibo. Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di film, di canzoni, di notizie..., le storie influenzano la nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli. Spesso decidiamo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e alle storie che abbiamo assimilato. I racconti ci segnano, plasmano le nostre convinzioni e i nostri comportamenti, possono aiutarci a capire e a dire chi siamo.

L'uomo non è solo l'unico essere che ha bisogno di abiti per coprire la propria vulnerabilità (cfr Gen 3, 21), ma è anche l'unico che ha bisogno di raccontarsi, di "rivestirsi" di storie per custodire la propria vita. Non tessiamo solo abiti, ma anche racconti: infatti, la capacità umana di "tessere" conduce sia ai tessuti, sia ai testi. Le storie di ogni tempo hanno un "telaio" comune: la struttura prevede degli "eroi", anche quotidiani, che per inseguire un sogno affrontano situazioni difficili, combattono il male sospinti da una forza che li rende coraggiosi, quella dell'amore. Immergendoci nelle storie, possiamo ritrovare motivazioni eroiche per affrontare le sfide della vita.

L'uomo è un essere narrante perché è un essere in divenire, che si scopre e si arricchisce nelle trame dei suoi giorni. Ma, fin dagli inizi, il nostro racconto è minacciato: nella storia serpeggia il male.

## 2. Non tutte le storie sono buone

«Se mangerai, diventerai come Dio» (cfr Gen 3, 4): la tentazione del serpente inserisce nella trama della storia un nodo duro da sciogliere. "Se possederai, diventerai, raggiungerai...", sussurra ancora oggi chi si serve del cosiddetto storytelling per scopi strumentali. Quante storie ci narcotizzano, convincendoci che per essere felici abbiamo continuamente bisogno di avere, di possedere, di consumare. Quasi non ci accorgiamo di quanto diventiamo avidi di chiacchiere e di pettegolezzi, di quanta violenza e falsità consumiamo. Spesso sui telai della comunicazione, anziché racconti costruttivi, che sono un collante dei legami sociali e del tessuto culturale, si producono storie distruttive e provocatorie, che logorano e spezzano i fili fragili della convivenza. Mettendo insieme informazioni non verificate, ripetendo discorsi banali e falsamente persuasivi, colpendo con proclami di odio, non si tesse la storia umana, ma si spoglia l'uomo di dignità.

Ma mentre le storie usate a fini strumentali e di potere hanno vita breve, una buona storia è in grado di travalicare i confini dello spazio e del tempo. A distanza di secoli rimane attuale, perché nutre la vita.

In un'epoca in cui la falsificazione si rivela sempre più sofisticata, raggiungendo livelli esponenziali (il deepfake), abbiamo bisogno di sapienza per accogliere e creare racconti belli, veri e buoni. Abbiamo bisogno di coraggio per respingere quelli falsi e malvagi. Abbiamo bisogno di pazienza e discernimento per riscoprire storie che ci aiutino a non perdere il filo tra le tante lacerazioni dell'oggi; storie che riportino alla luce la verità di quel che siamo, anche nell'eroicità ignorata del quotidiano.

## 3. La Storia delle storie

La Sacra Scrittura è una *Storia di storie*. Quante vicende, popoli, persone ci presenta! Essa ci mostra fin dall'inizio un Dio che è creatore e nello stesso tempo narratore. Egli infatti pronuncia la sua Parola e le cose esistono (cfr *Gen* 1). Attraverso il suo narrare Dio chiama alla vita le cose e, al culmine, crea l'uomo e la donna come suoi liberi interlocutori, generatori

di storia insieme a Lui. In un Salmo, la creatura racconta al Creatore: «Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda [...]. Non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra» (139, 13-15). Non siamo nati compiuti, ma abbiamo bisogno di essere costantemente "tessuti" e "ricamati". La vita ci è stata donata come invito a continuare a tessere quella "meraviglia stupenda" che siamo.

In questo senso la Bibbia è la grande storia d'amore tra Dio e l'umanità. Al centro c'è Gesù: la sua storia porta a compimento l'amore di Dio per l'uomo e al tempo stesso la storia d'amore dell'uomo per Dio. L'uomo sarà così chiamato, di generazione in generazione, a raccontare e fissare nella memoria gli episodi più significativi di questa Storia di storie, quelli capaci di comunicare il senso di ciò che è accaduto.

Il titolo di questo *Messaggio* è tratto dal libro dell'Esodo, racconto biblico fondamentale che vede Dio intervenire nella storia del suo popolo. Infatti, quando i figli d'Israele schiavizzati gridano a Lui, Dio ascolta e si ricorda: «Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede pensiero» (Es 2, 24-25). Dalla memoria di Dio scaturisce la liberazione dall'oppressione, che avviene attraverso segni e prodigi. È a questo punto che il Signore consegna a Mosè il senso di tutti questi segni: «perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e del figlio di tuo figlio i segni che ho compiuti: così saprete che io sono il Signore!» (Es 10, 2). L'esperienza dell'Esodo ci insegna che la conoscenza di Dio si trasmette soprattutto raccontando, di generazione in generazione, come Egli continua a farsi presente. Il Dio della vita si comunica raccontando la vita.

Gesù stesso parlava di Dio non con discorsi astratti, ma con le parabole, brevi narrazioni, tratte dalla vita di tutti i giorni. Qui la vita si fa storia e poi, per l'ascoltatore, la storia si fa vita: quella narrazione entra nella vita di chi l'ascolta e la trasforma.

Anche i Vangeli, non a caso, sono dei racconti. Mentre ci informano su Gesù, ci "performano" <sup>1</sup> a Gesù, ci conformano a Lui: il Vangelo chiede

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 2: «Il messaggio cristiano non era solo "informativo", ma "performativo". Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita».

al lettore di partecipare alla stessa fede per condividere la stessa vita. Il Vangelo di Giovanni ci dice che il Narratore per eccellenza – il Verbo, la Parola – si è fatto narrazione: «Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha raccontato» (Gv 1, 18). Ho usato il termine "raccontato" perché l'originale exeghésato può essere tradotto sia "rivelato" sia "raccontato". Dio si è personalmente intessuto nella nostra umanità, dandoci così un nuovo modo di tessere le nostre storie.

## 4. Una storia che si rinnova

La storia di Cristo non è un patrimonio del passato, è la nostra storia, sempre attuale. Essa ci mostra che Dio ha preso a cuore l'uomo, la nostra carne, la nostra storia, fino a farsi uomo, carne e storia. Ci dice pure che non esistono storie umane insignificanti o piccole. Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia umana è, in un certo senso, storia divina. Nella storia di ogni uomo il Padre rivede la storia del suo Figlio sceso in terra. Ogni storia umana ha una dignità insopprimibile. Perciò l'umanità merita racconti che siano alla sua altezza, a quell'altezza vertiginosa e affascinante alla quale Gesù l'ha elevata.

«Voi - scriveva San Paolo - siete una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani» (2 Cor 3, 3). Lo Spirito Santo, l'amore di Dio, scrive in noi. E scrivendoci dentro fissa in noi il bene, ce lo ricorda. Ricordare significa infatti portare al cuore, "scrivere" sul cuore. Per opera dello Spirito Santo ogni storia, anche quella più dimenticata, anche quella che sembra scritta sulle righe più storte, può diventare ispirata, può rinascere come capolavoro, diventando un'appendice di Vangelo. Come le Confessioni di Agostino. Come il Racconto del Pellegrino di Ignazio. Come la Storia di un'anima di Teresina di Gesù Bambino. Come i Promessi Sposi, come I fratelli Karamazov. Come innumerevoli altre storie, che hanno mirabilmente sceneggiato l'incontro tra la libertà di Dio e quella dell'uomo. Ciascuno di noi conosce diverse storie che profumano di Vangelo, che hanno testimoniato l'Amore che trasforma la vita. Queste storie reclamano di essere condivise, raccontate, fatte vivere in ogni tempo, con ogni linguaggio, con ogni mezzo.

#### 5. Una storia che ci rinnova

In ogni grande racconto entra in gioco il nostro racconto. Mentre leggiamo la Scrittura, le storie dei santi, e anche quei testi che hanno saputo leggere l'anima dell'uomo e portarne alla luce la bellezza, lo Spirito Santo è libero di scrivere nel nostro cuore, rinnovando in noi la memoria di quello che siamo agli occhi di Dio. Quando facciamo memoria dell'amore che ci ha creati e salvati, quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane, quando tessiamo di misericordia le trame dei nostri giorni, allora voltiamo pagina. Non rimaniamo più annodati ai rimpianti e alle tristezze, legati a una memoria malata che ci imprigiona il cuore ma, aprendoci agli altri, ci apriamo alla visione stessa del Narratore. Raccontare a Dio la nostra storia non è mai inutile: anche se la cronaca degli eventi rimane invariata, cambiano il senso e la prospettiva. Raccontarsi al Signore è entrare nel suo sguardo di amore compassionevole verso di noi e verso gli altri. A Lui possiamo narrare le storie che viviamo, portare le persone, affidare le situazioni. Con Lui possiamo riannodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli strappi. Quanto ne abbiamo bisogno, tutti!

Con lo sguardo del Narratore – l'unico che ha il punto di vista finale – ci avviciniamo poi ai protagonisti, ai nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi della storia di oggi. Sì, perché nessuno è una comparsa nella scena del mondo e la storia di ognuno è aperta a un possibile cambiamento. Anche quando raccontiamo il male, possiamo imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, possiamo riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del bene e dargli spazio.

Non si tratta perciò di inseguire le logiche dello storytelling, né di fare o farsi pubblicità, ma di fare memoria di ciò che siamo agli occhi di Dio, di testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei cuori, di rivelare a ciascuno che la sua storia contiene meraviglie stupende. Per poterlo fare, affidiamoci a una donna che ha tessuto l'umanità di Dio nel grembo e, dice il Vangelo, ha tessuto insieme tutto quanto le avveniva. La Vergine Maria tutto infatti ha custodito, meditandolo nel cuore (cfr Lc 2, 19). Chiediamo aiuto a lei, che ha saputo sciogliere i nodi della vita con la forza mite dell'amore:

O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la Parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fai tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello Spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro. E indicaci la via per percorrerle insieme.

Roma, presso San Giovanni in Laterano, 24 gennaio 2020 Memoria di San Francesco di Sales

**FRANCISCUS** 

# III

# Occasione celebrationis CL annorum Romae Capitalis.

Gentili Signori e Signore,

sono lieto di unirmi, come Vescovo di Roma, all'apertura delle celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale che, per iniziativa della Sindaco di Roma, on. Virginia Raggi, oggi iniziano alla presenza del Presidente della Repubblica. Ricordando l'evento di Roma Capitale, alla vigilia del Concilio Vaticano II, il Card. Montini ebbe a dire: «Parve un crollo; e per il dominio territoriale pontificio lo fu [...]. Ma la Provvidenza, ora lo vediamo bene, aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando negli avvenimenti». La proclamazione di Roma Capitale fu un evento provvidenziale, che allora suscitò polemiche e problemi. Ma cambiò Roma, l'Italia e la stessa Chiesa: iniziava una nuova storia.

In 150 anni, Roma è tanto cresciuta e cambiata: «da ambiente umano omogeneo a comunità multietnica, nella quale convivono, accanto a quella cattolica visioni della vita ispirate a altri credo religiosi ed anche a concezioni non religiose dell'esistenza» (S. Giovanni Paolo II, Discorso in Campidoglio, 15 gennaio 1998: Insegnamenti XXI,1 [1998], 115). La Chiesa, in questa vicenda, ha condiviso le gioie e i dolori dei romani. Vorrei, quasi in modo esemplificativo, ricordare almeno tre momenti di questa ricca storia comune.

Il pensiero va ai nove mesi dell'occupazione nazista della città, segnati da tanti dolori, tra il 1943 e il 1944. Dal 16 ottobre 1943, si sviluppò la terribile caccia per deportare gli ebrei. Fu la Shoah vissuta a Roma. Allora, la Chiesa, fu uno spazio di asilo per i perseguitati: caddero antiche barriere e dolorose distanze. Da quei tempi difficili, traiamo prima di tutto la lezione dell'imperitura fraternità tra Chiesa cattolica e Comunità ebraica, da me ribadita nella visita al Tempio Maggiore di Roma. Inoltre siamo anche convinti, con umiltà, che la Chiesa rappresenti una risorsa di umanità nella città. E i cattolici sono chiamati a vivere con passione e responsabilità la vita di Roma, specie i suoi aspetti più dolorosi.

Vorrei ricordare, in secondo luogo, gli anni del Concilio Vaticano II, dal 1962 al 1965, quando la città accolse Padri conciliari, Osservatori ecume-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Studi Romani", Anno X, settembre-ottobre 1962, n. 5, 502-505.

nici e tanti altri. Roma brillò come spazio universale, cattolico, ecumenico. Divenne città universale di dialogo ecumenico e interreligioso, di pace. Si vide quanto la città significhi per la Chiesa e per l'intero mondo. Perché, come ricordava lo studioso tedesco Theodor Mommsen a fine Ottocento: «a Roma non si sta senza avere dei propositi cosmopoliti».<sup>2</sup>

Il terzo momento che vorrei ricordare è tipicamente diocesano, ma toccò la città: il cosiddetto convegno sui "mali di Roma" del febbraio 1974, voluto dall'allora Cardinale Vicario Ugo Poletti. In partecipate assemblee di popolo, ci si pose in ascolto dell'attesa dei poveri e delle periferie. Lì, si trattò di universalità, ma nel senso dell'inclusione dei periferici. La città deve essere la casa di tutti. È una responsabilità anche oggi: le odierne periferie sono segnate da troppe miserie, abitate da grandi solitudini e povere di reti sociali.

C'è una domanda d'inclusione scritta nella vita dei poveri e di quanti, immigrati e rifugiati, vedono Roma come un approdo di salvezza. Spesso i loro occhi, incredibilmente, vedono la città con più attesa e speranza di noi romani che, per i molteplici problemi quotidiani, la guardiamo in modo pessimista, quasi fosse destinata alla decadenza. No, Roma è una grande risorsa dell'umanità! «Roma è una città di una bellezza unica» (Celebrazione dei Primi Vespri di Maria Ss.ma Madre di Dio, 31 dicembre 2013: Insegnamenti I, 2 [2013], 804). Roma può e deve rinnovarsi nel duplice senso dell'apertura al mondo e dell'inclusione di tutti. A questo la stimolano anche i Giubilei, e quello del 2025 ormai non è più lontano.

Non possiamo vivere a Roma "a testa bassa", ognuno nei suoi circuiti e impegni. In questo anniversario di Roma Capitale, abbiamo bisogno di una visione comune. Roma vivrà la sua vocazione universale, solo se diverrà sempre più una città fraterna. Sì, una città fraterna! Giovanni Paolo II, che amò tanto Roma, citava spesso un poeta polacco: «Se tu dici Roma, ti risponde Amor». È quell'amore che non fa vivere per sé, ma per gli altri e con gli altri.

Abbiamo bisogno di riunirci attorno a una visione di città fraterna e universale, che sia un sogno proposto alle giovani generazioni. Tale visione è scritta nei eromosomi di Roma. Alla fine del pontificato, san Paolo VI

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Q. Sella, Discorsi parlamentari raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati, vol. I, Roma 1887, 292.

disse: «Roma è l'unità, e non solo della gente italiana, ma erede dell'ideale tipico della civiltà in quanto tale e come centro tuttora della Chiesa Cattolica, cioè universale» (Angelus, 9 luglio 1978: Insegnamenti XVI [1978], 541). Roma sarà promotrice di unità e pace nel mondo, quanto sarà capace di costruirsi come una città fraterna.

Celebriamo i 150 anni di Roma Capitale, storia lunga e significativa. Spesso la dimenticanza della storia si accompagna alla poca speranza di un domani migliore e alla rassegnazione nel costruirlo. Assumere il ricordo del passato spinge a vivere un futuro comune. Roma avrà un futuro, se condivideremo la visione di città fraterna, inclusiva, aperta al mondo. Nel panorama internazionale, carico di conflittualità, Roma potrà essere una città d'incontro: «Roma parla al mondo di fratellanza, di concordia e di pace» – diceva Paolo VI (*ibid.*). Con tali sentimenti e speranze, formulo fervidi auguri per il futuro della città e dei suoi abitanti.

Roma, San Giovanni in Laterano, 3 febbraio 2020

FRANCESCO

# **CONVENTIO**

Pactio Libellorum Diplomaticorum inter Sanctam Sedem et Rempublicam Democraticam Congensem de rebus communis rationis.\*

# ACCORD-CADRE ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO SUR DES MATIÈRES D'INTÉRÊT COMMUN

#### **P**RÉAMBULE

Le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo,

- Soucieux d'une collaboration harmonieuse au bénéfice de la population congolaise et désireux de fixer le cadre juridique des relations entre l'Église catholique et l'État congolais;
- En référence, pour le Saint-Siège, aux documents du Concile Œcuménique Vatican II et aux normes du droit canonique et, pour l'État congolais, aux normes constitutionnelles en vigueur;
- Tenant compte du fait qu'une partie importante de la population congolaise appartient à l'Église catholique ainsi que de l'importance et du rôle de celle-ci dans la vie de la Nation congolaise au service du développement spirituel, moral, social, culturel et matériel du peuple congolais;
- Rappelant le principe internationalement reconnu de liberté religieuse et celui de la laïcité prescrit dans la Constitution congolaise;

Ont convenu de ce qui suit :

# ARTICOLO 1

Le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo réaffirment que l'Église catholique et l'État sont, chacun dans son domaine, souverains, indépendants et autonomes, et déclarent s'engager, dans leurs relations, à respecter ces principes et à œuvrer ensemble pour le bien-être spirituel, moral, social, culturel et matériel de la personne humaine, ainsi qu'en faveur de la promotion du bien commun.

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Haec Conventio publici iuris facta erit etiam in AAS, CXIII (2021), Numerus Specialis (15 Sept. 2021), 64-72.

La République Démocratique du Congo reconnaît la personnalité juridique à caractère public de l'Église catholique. Elle lui assure, dans le respect de sa dignité et de la liberté religieuse, le libre exercice de sa mission apostolique, en particulier pour ce qui concerne le culte, le gouvernement de ses fidèles, l'enseignement sous toutes ses formes, les œuvres de bienfaisance et les activités des associations et des institutions dont il est question aux Articles 3 et 4 du présent Accord-cadre.

### ARTICLE 3

- §1. La République Démocratique du Congo reconnaît aussi la personnalité juridique de toutes les institutions de l'Église catholique qui sont reconnues comme telles par le droit canonique et qui restent régies par leurs règles propres.
- §2. La République Démocratique du Congo reconnaît en particulier la personnalité juridique de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo et de toutes les circonscriptions ecclésiastiques existantes, dont il est fait mention à l'Article 4 §1 ci-dessous, ainsi que de celles qui seront érigées dans l'avenir.

#### ARTICLE 4

- §1. Il appartient exclusivement à l'Autorité ecclésiastique de fixer librement les normes canoniques dans le domaine de sa compétence, ainsi que d'ériger, modifier ou supprimer les institutions ecclésiastiques, en général, comme les circonscriptions ecclésiastiques et toutes les personnes juridiques ecclésiastiques, notamment, les archidiocèses, les diocèses, les administrations apostoliques, les prélatures personnelles et territoriales, les abbayes, les paroisses, les instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique. Lors de la création de ces institutions, excepté les circonscriptions ecclésiastiques, l'Évêque diocésain ou la personne à lui canoniquement assimilée informera par écrit les Autorités congolaises pour procéder à leur enregistrement au for civil.
- §2. Lorsqu'une circonscription ecclésiastique est supprimée, il revient au Saint-Siège de décider de l'affectation du patrimoine de la personne juridique concernée.
- §3. Lorsque le Saint-Siège érige, modifie ou supprime une circonscription ecclésiastique, il en informe aussitôt les Autorités congolaises.

- §1. La République Démocratique du Congo garantit à l'Église catholique ainsi qu'à ses membres, soit à titre personnel, soit en tant que responsables ou membres de ses organisations, la liberté de communiquer et de se maintenir en relation avec le Saint-Siège, avec les Conférences Épiscopales d'autres pays, tout comme avec les Églises particulières, personnes et organismes présents à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
- §2. Pour rendre effective et faciliter cette liberté, la République Démocratique du Congo examinera avec bienveillance les demandes de visas et de permis de séjour présentées par des ecclésiastiques ou des religieux envoyés en mission en République Démocratique du Congo par l'Autorité compétente de l'Église catholique et, en cas de concession, les délivrera gratuitement.

# ARTICLE 6

- §1. La République Démocratique du Congo garantit à l'Église catholique le respect de l'identité de ses signes religieux et de ses titres régulièrement portés à la connaissance des Autorités civiles compétentes.
- §2. Dans le cadre de sa législation, la République Démocratique du Congo assure l'inviolabilité des lieux de culte : églises, chapelles, oratoires, cimetières et leurs dépendances.
- §3. Ces lieux de culte ne peuvent être destinés à d'autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour des motifs graves et avec l'accord explicite de l'Autorité diocésaine dont ils dépendent.
- §4. Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes et des biens, les Autorités civiles prendront toute mesure de protection nécessaire, à charge pour elles d'avertir le plus tôt possible les Autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire l'Évêque du diocèse et la personne directement responsable de l'usage cultuel de l'édifice en question.

#### ARTICLE 7

- §1. Toutes les nominations ecclésiastiques ainsi que l'attribution des charges ecclésiastiques sont exclusivement réservées à l'Église catholique, en conformité avec les normes du droit canonique.
- §2. La nomination, le transfert, la destitution et l'acceptation de la renonciation des Évêques relèvent de la compétence exclusive du Saint-Siège.

- §3. Avant la publication de la nomination d'un Évêque diocésain, le Saint-Siège en informera confidentiellement et à titre de courtoisie le Gouvernement congolais, qui s'engage à garder le secret de la nouvelle, jusqu'à sa publication officielle.
- §4. Toute nomination que l'État veut réserver à un prêtre ou à un membre d'un Institut religieux jouissant de la personnalité juridique dans l'Église catholique doit requérir l'accord écrit de l'Évêque diocésain ou du Supérieur Général de la personne concernée, quant à l'opportunité d'une telle nomination, à la durée ainsi qu'aux engagements et avantages qui en découlent. Cet accord sera respectueux des normes canoniques.

§1. Les membres de l'Église catholique sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises par eux. Toutefois, pour toute dénonciation, information, poursuite judiciaire ou administrative relative à un clerc, un religieux ou une religieuse et se basant sur d'éventuels comportements incompatibles avec les lois civiles ou pénales, sauf en cas de flagrant délit, avant de déclencher l'action publique, les Autorités judiciaires feront connaître confidentiellement à l'Évêque du lieu du domicile de l'intéressé ou à celui du lieu de la commission des faits, s'il est difficile de communiquer avec le premier, les motifs de ces poursuites.

S'il s'agit d'un religieux ou d'une religieuse, son Supérieur direct ou sa Supérieure directe seront également avertis.

- §2. Dans le cas d'un Évêque ou d'un prêtre exerçant une juridiction équivalente, l'autorisation préalable du Parquet général de la République est nécessaire et le Saint-Siège en sera aussitôt informé par les Autorités congolaises via la Nonciature Apostolique.
- §3. Le secret de la confession est absolu et par là inviolable. Il n'est donc jamais permis d'interroger un clerc en cette matière.
- §4. Les Évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses ont droit au respect de leur obligation au secret lié à leur état de la même manière que les membres de professions à qui le respect du secret professionnel est reconnu.

#### ARTICLE 9

§1. Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, disposer et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, comme des droits patrimoniaux, dans le cadre des législations canonique et congolaise.

- §2. Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent librement recevoir de la part des fidèles et des personnes de bonne volonté des dons et décider de quêtes et de toute contribution destinée à l'accomplissement de leur mission dans le respect des normes canoniques.
- §3. Ces mêmes personnes juridiques ecclésiastiques peuvent instituer des fondations, dont les activités, quant à leurs effets civils, seront soumises aux normes légales congolaises.
- §4. Les ecclésiastiques, leurs biens et les biens des personnes juridiques ecclésiastiques sont imposables au même titre que les personnes et les biens des citoyens de la République Démocratique du Congo.
- §5. Font exception à ce que prévoit l'Article 9 §4 : les lieux et les édifices consacrés au culte divin, les séminaires ecclésiastiques, les maisons de formation des religieux et des religieuses, les biens et les titres dont les revenus sont destinés aux besoins du culte et aux programmes culturels et sociaux et ne constituent pas des revenus personnels pour leurs bénéficiaires.

§1. Dans le cadre de la législation civile, l'Église catholique a le droit de construire des églises et des édifices ecclésiastiques, de les agrandir et d'en modifier la configuration, y compris pour les églises et les édifices déjà existants. Par conséquent, l'État congolais s'engage à examiner avec bienveillance la demande des espaces formulée par l'Église catholique pour la construction des lieux de culte lors de la création de nouveaux lotissements.

L'Église catholique exerce des droits réels compatibles avec la législation foncière sur les terres qui sont ses concessions.

- §2. Seul l'Évêque diocésain ou la personne à lui canoniquement assimilée peut décider de l'opportunité de construire de nouvelles églises ou de nouveaux édifices ecclésiastiques sur un terrain accordé à cet effet par l'État congolais ou qu'il aura acquis dans le cadre des règlements en vigueur ; dans ce dernier cas, l'Évêque ou la personne à lui canoniquement assimilée informera les Autorités civiles compétentes.
- §3. En conséquence, ces mêmes Autorités ne prendront en considération les demandes concernant la construction d'églises qu'après avoir reçu l'accord écrit de l'Évêque du diocèse, ou de la personne à lui canoniquement assimilée, compétent pour le territoire sur lequel est projetée la construction.

- §1. La République Démocratique du Congo garantit à l'Église catholique un libre accès aux moyens publics de communication, notamment les journaux, les radios, les télévisions et les services informatiques et numériques. Elle lui garantit également le droit de créer et de gérer directement des journaux, revues, radios, télévisions et sites internet, et ce, dans le respect de la loi en la matière et de l'ordre public.
- §2. De même, la République Démocratique du Congo reconnaît à l'Église catholique la liberté d'organiser toute activité étroitement liée à sa mission spirituelle dans le respect de la loi et de l'ordre public. Elle lui garantit, en particulier, la liberté d'éditer, de publier, de divulguer et de vendre des livres, des journaux, des revues et du matériel audiovisuel, informatique et numérique.

#### ARTICLE 12

En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République Démocratique du Congo lui reconnaît une importance particulière dans l'édification de la famille au sein de la Nation.

### ARTICLE 13

La République Démocratique du Congo reconnaît et protège le droit des fidèles catholiques de s'associer selon les normes du droit canonique pour réaliser toutes les activités spécifiques de la mission de l'Église. Ces associations, en raison de leur caractère d'intérêt général, pourront toutefois bénéficier, en ce qui concerne certains aspects de leurs statuts et de leur capacité juridique, de dispositions particulières à préciser dans un Accord spécifique à signer entre la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, dûment mandatée par le Saint-Siège, et le Gouvernement congolais.

#### ARTICLE 14

§1. La République Démocratique du Congo reconnaît à l'Église catholique le droit de créer, de gérer et de diriger des centres d'instruction et d'éducation à tous les niveaux, tels que: écoles maternelles, primaires et secondaires, universités et facultés, séminaires et tout autre institut de formation. La reconnaissance des titres académiques octroyés par des instituts du niveau Supérieur sera réglée par un Accord spécifique entre les Hautes Parties Contractantes.

- §2. Tout en reconnaissant le droit des parents à l'éducation religieuse de leurs enfants, la République Démocratique du Congo garantit l'enseignement de la religion dans les écoles publiques primaires et secondaires, et ce dans le respect de la liberté de pensée, de conscience et de l'ordre public.
- §3. Ce même enseignement peut être dispensé dans les universités et les instituts supérieurs de la République Démocratique du Congo, dans le respect des conditions décrites au paragraphe précédent.
- §4. S'agissant de l'enseignement de la religion catholique, le programme et les livres de textes seront établis par l'Autorité ecclésiastique, qui les communiquera à l'Autorité civile compétente.

L'enseignement de la religion sera confié à des enseignants jugés aptes par l'Autorité ecclésiastique. Ces enseignants doivent recevoir le mandat canonique délivré par l'Évêque diocésain ou la personne à lui canoniquement assimilée. La révocation du mandat entraîne la perte immédiate du droit d'enseigner la religion catholique.

§5. La République Démocratique du Congo reconnaît et garantit aux enseignants de religion la même rémunération que celle assurée aux enseignants des autres matières.

#### ARTICLE 15

Conformément aux Articles 2 et 3 du présent Accord-cadre, l'Église catholique peut créer librement des services pour exercer des activités de bienfaisance et d'assistance sociale liées à sa mission spirituelle et caritative, à travers ses propres organisations sanitaires et d'assistance sociale.

#### ARTICLE 16

- §1. Les Autorités compétentes de la République Démocratique du Congo et la Conférence Épiscopale Nationale du Congo fixeront d'un commun accord la nature, la forme, la portée et les modalités de l'aide de l'État congolais à l'Église catholique pour les services rendus à la Nation dans les domaines de la santé, de l'assistance sociale et médicale, de l'éducation et du développement, sans qu'ils subissent de discrimination par rapport au respect attaché à la doctrine de l'Église.
- §2. La République Démocratique du Congo s'engage à accorder à l'Église catholique des facilités, notamment en matière fiscale et douanière, considérant qu'elle contribue au bien commun. Cette matière sera traitée par un

Accord spécifique conclu entre la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, dûment mandatée par le Saint-Siège, et les Autorités civiles compétentes.

### ARTICLE 17

La République Démocratique du Congo accordera une attention particulière aux demandes documentées de rétrocession des biens patrimoniaux appartenant à l'Église catholique, expropriés à partir de 1974.

À cet effet une commission mixte sera créée entre la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, dûment mandatée par le Saint-Siège, et les Autorités civiles compétentes pour examiner cette question, en vue de trouver une réponse acceptable au mieux des intérêts des deux Parties.

## ARTICLE 18

- §1. La République Démocratique du Congo reconnaît et garantit à l'Église catholique le droit d'exercer ses responsabilités pastorales envers les fidèles engagés dans les Forces Armées de la République Démocratique du Congo et dans la Police Nationale Congolaise, ainsi qu'envers ceux qui travaillent ou séjournent dans des établissements pénitentiaires et hospitaliers, comme dans des instituts d'assistance médicale, scolaire et sociale, de nature publique ou privée.
- §2. Les activités pastorales exercées dans les institutions publiques évoquées au §1, feront l'objet d'Accords spécifiques, selon la matière à régler, entre les Hautes Parties Contractantes, ou bien entre la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, dûment mandatée par le Saint-Siège, et l'État congolais.

## ARTICLE 19

- §1. Pour toutes les matières ne relevant pas du présent Accord-cadre, les relations entre l'Église catholique et l'État congolais sont régies par les lois de la République Démocratique du Congo.
- §2. La Conférence Épiscopale Nationale du Congo et l'État congolais collaboreront, par des contacts réguliers, dans les matières d'intérêt commun et pour la clarification des questions relatives à leurs rapports réciproques, en particulier en ce qui concerne les activités des entités de l'Église catholique. Afin de promouvoir cette collaboration, la Conférence Épiscopale Nationale du Congo nommera une personne qui assurera une information réciproque.

#### ARTICLE 20

- §1. Le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo conviennent de régler par voie diplomatique toutes les divergences qui pourraient surgir dans l'interprétation ou dans l'application des dispositions contenues dans le présent Accord-cadre.
- §2. Les matières d'intérêt commun qui demanderaient des solutions nouvelles ou supplémentaires devront être traitées par voie diplomatique.

#### ARTICLE 21

- §1. Le présent Accord-cadre sera ratifié selon les procédures prévues par les règles constitutionnelles propres aux Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.
- §2. Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes viendrait à constater que des éléments liés à la conclusion du présent Accord-cadre ont subi des changements tels que des modifications s'avèrent nécessaires, il sera aussitôt décidé d'entamer des négociations.

Le présent Accord-cadre est établi en deux exemplaires originaux en langue française destinés à chacune des Parties.

Fait dans la Cité du Vatican, le 20 mai 2016

Pour le Saint-Siège

Pour la République Démocratique du Congo

₩ Paul R. Gallagher

Raymond Tshibanda N'Tungamulongo

Archevêque Secrétaire pour les Relations avec les État Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale

Commutatio instrumentorum ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem atque Rempublicam Democraticam Congensem constitutae, confecta est in Civitate Vaticana die XVII mensis Ianuarii anno MMXX, a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam articuli XXI §1 eiusdem Pactionis.

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

### **MESSENSIS - APUANA**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Seraphinae Formai (in saeculo: Laetitiae), Fundatricis Congregationis Sororum Missionariarum v.d. «del Lieto Messaggio» (1876-1954)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

"Utinam nostri temporis mundus, qui modo in angore modo in spe quaerit, evangelizari possit non a tristibus animove franctis nuntiatioribus at a Evangelii ministris, quorum vita fervorem irradiet et qui primi gaudium Christi in sese receperunt" (Franciscus, Adhoratio Apostolica *Evangelii* qaudium 10).

Serva Dei Seraphina Formai (in saeculo: Laetitia) omnes habitus ab auctoritate Sancti Patris Francisci relatos, videlicet audaciam et fidem, zelum et studium, in humanarum ac spiritualium suarum rerum cursu incarnare potuit. Itaque opus eius Regni Dei gratia maturescere augerique potuit.

Serva Dei Cascianae Petrosae, apud Casulam Lunisaniam, in olim dioecesi Apuanensi, die 28 mensis Augusti anno 1876 nata est. Iam a pueritia, altum religionis sensum ostendit: Virgini Mariae devota et erga quoscumque egenos prompta erat, necnon in Eucharistici Iesu adoratione saepe morabatur. Sic vitae suae consecrandae propositum ad maturitatem perduxit. Institutum Pauperarum Filiarum Sancti Ioseph Calasanctii Florentiae ei indicatum est, quod die 13 mensis Octobris 1895 est ingressa. Seraphinae a Sancto Ioanne Evangelista nomen sumpsit. Primis signis infirmitatis eius patefactis, in locum maritimum mota est, unde Florentiam anno 1910 denuo petivit. Professionem perpetuam die 26 mensis Novembris anno 1914 emisit. Aliquos post infirmae valetudinis annos, in quibus chirurgica quoque sectio

ei adhibita est, Cascianam Petrosam anno 1921 rediit, ubi apud sororis suae domum hospitata est. Inter multos et nullum Deum esse existimantes et omnia ad rerum materiam referentes et clericorum auctoritatem recusantes, animo non cecidit ac alacri actuositate se ad multitudinem Dei cultui et fidei vitae attrahendam dedit. In huius loci parochis conversata, qui difficili societatis religionisque re laborabant sed suo animarum zelo corroborabantur, quandam novam congregationem se gignere statuit, videlicet Sororum Missionariarum Ruralium, quae ab anno 1972 vocatae sunt Sorores Missionariae v.d. del Lieto Messaggio. Operae initium die 4 mensis Octobris anno 1932 ab Episcopo approbatum est. Insuper religiosae vitae contemplatione, Sorores summam industriam ad agros evangelizandos, iuvenes educandos, ludos parvorum puerorum aperiendos doctrinamque christianam docendam parochorum consensu iungebant. Ecclesias custodiebant et aegrotantes visitabant. Anno 1949 antefatus Episcopus decretum Congregationis canonice erigendae manavit et fundatricem generalem superiorissam nominavit.

Cuncta Servae Dei Seraphinae Formai vita ad maiorem perfectionem secundum Evangelium iter fuit. Eius propriae fuerunt alta fides et, sine ob adversa animi demissione, Dei Providentiae constantis fiduciaeque plena commendatio. De Corde Christi oblationis amorem et servitii habitum didicit. Semper vim per orationem quaesivit, potissimum per Virginis Mariae devotionem, quam Matrem Boni Consilii invocabat. Sincera humilitate, suos corporis et animi dolores obtulit uti Domino caritatis responsum. Die 1 mensis Iunii anno 1954, clara sanctitatis fama circumdata, occubuit.

Hac ipsa fama sanctitatis, a die 4 mensis Septembris anno 2005 ad diem 1 mensis Iunii anno 2008 apud Curiam ecclesiasticam Massensem-Apuanam Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 29 mensis Maii anno 2009 est approbata.

Positione confecta, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroicum in modum virtutes christianas excoluisset. Fausto cum exitu, die 10 mensis Ianuarii anno 2017 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 5 mensis Februarii anno 2019 congregati, me ipso Angelo Cardinali Becciu praesidente, Servam Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota huius Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Seraphinae Formai (in saeculo: Laetitiae), Fundatricis Congregationis Sororum Missionariarum v.d. "del Lieto Messaggio", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 12 mensis Februarii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **BRIXIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ioannis Baptistae Zuaboni, Sacerdotis Dioecesani Fundatoris Instituti Saecularis v.d. «Compagnia della Sacra Famiglia» (1880-1939)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Nil inauditum vel singulare, sed omnia paululamque etiam cotidianam actionem cum singolari ratione, iudicio, subtilitate, diligentia, veritate, elegantia agere».

Hanc certam ac definitam regulam observans, Servus Dei Ioannis Baptista Zuaboni suam ipsam vitam, sacerdotale ministerium spiritualemque experientiam duxit. Testimonium eius sentire «quod et in Christo Iesu» (*Phil* 2, 5) fuit et iuxta exemplum Boni Pastoris cunctam suam vitam et actionem finxit.

Servus Dei Vestonensi in pago apud Brixiam die 24 mensis Ianuarii anno 1880 natus est. In familia primam humanam christianamque educationem habuit. Aetatis suae annum tertium agens, matre orbatus est, quae in partu sororis eius, paucos post dies defuncturae quoque, decessit.

Duodevicesimum aetatis annum agens, Seminarium Dioecesanum ingressus est et cura ac largitate die 9 mensis Iunii anno 1906 ad Sacrum Presbyteratus Ordinem pervenit. Imprimis vicarii parochi in pagi Volciani paroecia munere functus est. Apostolatus eius ab adulescentibus et iuvenibus incepit, ad quos Societatem Mutui Operariorum Auxilii, popularem quandam et feminarum dominici diei scholam instituit. Aliquot post pastoralis ministerii in Nebularia annos, ut aegrotantibus parochi vicarius cooperator paroeciam Sancti Ioannis Evangelistae Brixiae ingressus est. Cunctum opus gerendum ergo habuit. Ad arma primi mundani belli vocatus, in militari valetudinario operam suam praestitit non a paroecia longe, ita ut se in diei primis vel extremis horis ad eam dicaret. Educationis iuvenum adultorumque, christianarum rerum defensionis promotionisque studium pertulit. Sustinendis et christianis familiis promovendis se tradidit, maxime per scholarum institutionem ad matrimonium ineundum. Institutum quoddam

"Pro Familia" fundavit, Episcopi cum approbatione, die 31 mensis Iulii anno 1931, quod postea Institutum Saeculare v.d. Compagnia della Sacra Famiglia anno 1962 canonice recognitum est.

Servi Dei Ioannis Baptistae Zuaboni spiritualis experientia Eucharistiae amore et Virginis Mariae devotione nitebatur. Suo omnino ministerio dicatus, Divinae Providentiae se constanter commendavit. Humilis et modestus tractu, cum omnibus apte conversabat et cuiuslibet generis egenorum petitioni respondebat. Intima et alta communione cum Christo Crucifixo necnon ad iustitiae et caritatis Regni servitium, suae ipsius naturae vel Dei gratiae dona profudit. Deditionis, constantiae, benignitatis et studii, una cum forti et simul miti indole, testimonium eius ab omnibus perspectum receptumque fuit. Extremum tempus consumpsit die 12 mensis Decembris anno 1939.

Fama sanctitatis perdurante, a die 15 mensis Decembris anno 1992 ad diem 25 mensis Septembris anno 1993 apud Curiam ecclesiasticam Brixiensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 25 mensis Martii anno 1994 est approbata.

Positione exarata, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroico modo virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 2 mensis Martii anno 2017 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione die 15 mensi Ianuarii anno 2019 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota huius Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Ioannis Baptistae Zuaboni, Sacerdotis dioecesani, Fundatoris Instituti Saecularis v.d. "Compagnia della Sacra Famiglia", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 12 mensis Februarii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **GRANATENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Aemiliae Riquelme y Zayas, Fundatricis Instituti Missionariarum a Ss.mo Sacramento et a Beata Maria Virgine Immaculata (1847-1940)

## **DECRETUM SUPER MIRACULO**

Venerabilis Serva Dei Maria Aemilia Riquelme y Zayas Granatae die 5 mensis Augusti anno 1847 nata, duos post dies sacro fonte lustrata est. Matre orbata, duodecim annos habebat cum virginitatis votum privatim edidit. Cum autem consecrata a vita admodum attraheretur, animo percepit Dominum eam vocare ad novam Congregationem fundandam. Cum iter in Romam agebat, ut a Sancta Sede Constitutionum approbationem consequeretur, Maria Aemilia infirmata est et in Italia per quattuor annos et fere sex menses commorari debuit, maius tamen epistolarum commercium suis cum sororibus in patria reddidit. Probe vixit, amore erga Iesum Eucharisticum ea inflammabatur et vehementissimo missionali afflatu impellebatur. Haec omnia consentanea erant Servae Dei spiritualitati, quae quidem eius strenuo animo inserta sunt. Suae vitae anteposuit crucem, quam pleno ac voluntario consensu sustinuit, maxime in non paucis rebus adversis. Omnium funestissimum discrimen fuit cum bellum civile inter annum 1936 et annum 1939 Hispaniam sanguine respersit et immensa detrimenta totis societatis ordinibus et Ecclesiae attulit, atque sorores in Portugalliam, Galliam et Italiam fugere coactae sunt. Postea tantum Pampilonam se receperunt et denique Granatam redierunt. Post has diras res Venerabilis Serva Dei, annis ac morbis fessa, die 10 mensis Decembris anno 1940 pie occubuit.

Summus Pontifex Franciscus anno 2015 heroicas eius virtutes approbavit. Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum quandam viri miram sanationem, intercessioni Servae Dei tributam subiecit. Is die 14 mensis Augusti anno 2003 cum peritonitide et pancreatitide acuta laboraret, apud clinicarum curationum domum Medellii in Columbia receptus est. Quamvis aegrotus chirurgica sectione instanter curaretur, eius valetudo in deterius mutavit: etenim respirationis paucitas et morborum concomitantia accesserunt. Hanc ob rem in valetudinarii sectione ad vehementiores curationes receptus est et ei adhibita

est machina ad artificialem respirationem exercendam. Cum res in peius rueret et fere nulla salutis spes haberetur, medici extremam tracheotomiam adhibuerunt, quae tamen infestissimam abdominis infectionem tulit cum sequentibus difficultatibus totius corporis. Medici tandem omnes ulteriores clinicas curationes irritas declaraverunt.

Aegroto erat soror missionaria Congregationis a Venerabili Serva Dei fundatae, cui tota familia magnam devotionem servabat. Eidem ergo parentes precationem suam intenderunt ut per eius intercessionem aegrotus sanaretur. Eis etiam consorores et christifideles unisona invocatione accesserunt. Repente die 5 mensis Septembris aegroti valetudo in melius mutavit, cum plena corporis facultatum restitutione et sine ulla imminutione actionum, adeo ut post aliquas hebdomades aegrotus domum redire posset.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servae Dei invocationem et viri sanationem, qui deinceps naturali socialique vita pollens, sanus vixit.

De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Ecclesiasticam Medellensem a die 24 mensis Maii ad diem 8 mensis Novembris anno 2006 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 8 mensis Februarii anno 2008 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii in sessione diei 14 mensis Decembris anno 2017 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 11 mensis Octobris anno 2018 Congressus actus est Peculiaris Theologorum Consultorum. Die autem 5 mensis Martii anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Becciu praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Mariae Aemiliae Riquelme y Zayas, Fundatricis Instituti Missionariarum a Ss.mo Sacramento et a Beata Maria Virgine Immaculata, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam viri a "pancreatite acuta necrotico-emorragica del corpocoda, complicata da insufficienza respiratoria

grave tipo ARDS, sepsi, polmonite tipo VAP multiresistente a germi Gram positivi e Gram negativi, insufficienza renale".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Martii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $footnotemark{f B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### BAUZANENSIS - BRIXINENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Hueber, Fundatricis Congregationis Sororum Tertii Ordinis Sancti Francisci (1653-1705)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Id firmiter credo, quod sine Dei voluntate nihil fieri potest boni vel dulcis vel asperi. In perpetuum laudetur Deus propter omnia».

His sibi consuetis verbis Serva Dei Maria Hueber intimum fidei propositum breviter perstringebat, quod eam super viam sanctitatis rexit. Pro certo id habens, quod «diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum» (Rm 8, 28), certamina vitae sustinuit, perseveranter Sponso suo caelesti adhaerens ardentemque vitam interiorem cum ministerio proximo oblato coniungens. Constanter caritati Dei credidit, cuius efficaciam experta est et singularis fuit testis inter viros mulieresque temporis sui, eaque opera a se pro instituendis puellis populi inita et a filiis suis spiritualibus producta coluit.

Serva Dei die 22 mensis Maii anno 1653 Brixinae nata est, postrema ex quinque filiis coniugum Nicolai Hueber et Annae Tapp, qui, humiles condicionibus christianaeque doctrinae ac devotionis praeceptis instructi, eam eodem die ad baptismalem fontem exhibuerunt. Infantia Mariae ob praematuram mortem patris paupertate enotata est. Haud ei defuit tamen matris sollicitudo, quae, praeter prima elementa legendi et ratiocinandi, amorem orationis, sancti rosarii et christianarum devotionum ei suppeditavit. Adhuc iuvenis opus puerorum custodis et domesticae cooperatricis inchoavit Bauzani, Brixinae, Oeniponte ac demum Salisburgi. In cotidianis negotiis et in cura puerorum adeo eam constans contemplatio comitabatur, ut a mundanis ad res caelestes simpliciter assurgeret. Modestia, industria, spiritualis venustas, quae ex ea translucebant, admirationem multorum ei procuderunt. Sancti Francisci Assisiensis spiritualitate rapta, Tertio Ordini Saeculari adhaerere voluit, ut super viam paupertatis, humilitatis et secessus se consummaret. Ab anno 1681 veteri infirmaeque matri opitulando institit, inter Servas Mariae ingrediendi praetermisso proposito quae eam propter virtutes exhibitas etiam indotatam statuerant accipere.

Fere totam vitam in saeculo degit, omnino vero ut Domino placeret intenta. Pro gloria Dei aerumnas cotidiani operis renuntiationesque et humiliationes atque diaboli irruptiones ferebat. Contumelias acceptas benigne remittebat. Caritas erga proximum in animis solaciis, consiliis, adhortationibus admonitionibusque relevandis enituit. Pro viventium defunctorumque salute precationes et piacula uti victima expiationis fundebat.

Anno 1698 quasi vera esset religiosa vivere statuit ac die 23 mensis Ianuarii anno 1700 vota in Tertio Ordine Regulari Sancti Francisci professa est, cuius nitelinam induit vestem. Educationis accommodatum proposito opus Sororum Tertii Ordinis Sancti Francisci Brixinae incepit, quae primum institutum scholasticum Tirolense pro pauperibus miserisque puellis inierunt.

Ultimos annos vitae suae in seraphica simplicitate degit, superiorissam prudentem se exhibens, veram moderatricem spiritualem, mulierem sagacem, matrem pro omnibus ad se accedentibus. Intra parvae communitatis spiritualis moenia actus dilectionis erga Amatum suum palam effundere potuit. Devotio animae eius in Deum talis erat, ut ipsa admiraretur.

Die 31 mensis Iulii anno 1705 Serva Dei, sanctitatis fama circumfusa, occubuit. Sollemnibus adstetit exsequiis turba civium cuiusvis ordinis.

Eius sanctitatis fama perdurante, Inquisitio dioecesana apud Curiam ecclesiasticam Bauzanensem-Brixinensem a die 13 mensis Decembris anno 1996 ad diem 29 mensis Iunii anno 1998 celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum die 10 mensis Decembris anno 1999 approbata est. Positione confecta, die 9 mensis Decembris anno 2003 Congressus Consultorum Historicorum habitus est. Deinde disceptatum est iuxta consuetudinem an Serva Dei more heroico virtutes christianas exercuisset. Die 20 mensis Februarii anno 2018 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, prospero cum exitu, celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 19 mensis Februarii anno 2019, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, professi sunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae Hueber, Fundatricis Congregationis Sororum Tertiariarum Sancti Francisci, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Martii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **MESSANENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Francisci Mariae di Francia, Sacerdotis Dioecesani Fundatoris Congregationis Sororum Capuccinarum Sacri Cordis (1853-1913)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Et respondens Rex dicet illis: "Amen dico vobis: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis" » (Mt 25, 40).

Servus Dei Franciscus Maria Di Francia sua extraordinaria pastorali actione ostendit christianae caritatis essentiam, quod est in se recipere alterius curam et onera, se penitus tradendo. «Neminem habet. Hanc ob rem, nobis est»: sic suaviter aiebat suis Sororibus, quotiescumque eis commendabat puellam ex via ereptam. Eius fuit simpliciter ad effectum perducere quod a Domino audiverat, Christi carnem dolentem unoquoque qui indiget auxilio morali ac materiali agnoscens.

Servus Dei Messanae die 19 mensis Februarii anno 1853, minor natu quattuor filiorum equitis Francisci Di Francia marchionum sanctae Catharinae et dominae Annae Toscano machionum Montanarii est ortus. Cum eques Franciscus die 10 mensis Octobris anno 1852 vix ad trigesimum quartum annum aetatis suae e vita excederet, parvulus, genitore orbatus, eodem cum nomine est natus. Sequenti die 27 mensis Februarii sacro fonte lustratus est eique nomen Francisci Mariae de Paula est inditum. Cum domina Anna, vix vigesimum tertium annum aetatis agens, vidua esset, ut quattuor filios institueret Ioannem, Mariam Catharinam, Hannibalem et Franciscum a familia sua auxilium petivit, primum commisit minimos natu amitae quos postea misit ad Messanense Collegium Patrum Cistercensium, ubi quidam patruus pater Raphael docebat. Hic in cordibus duorum iuvenum, qui inter se fratres artissima dilectione coniungebantur, vocatio ad sacerdotalem vitam genita est.

Sed post primum temporis momentum, cum seminaria ob leges eversivas annorum 1866 et 1867 clausa essent, fratres Di Francia studiis suis in familia attenderunt. Anno 1877 Servus Dei tonsuram accepit una cum ostiariatu et lectoratu et sequenti anno exorcistatum et acolythatum, frater autem Hannibal sacro presbyterali ordine auctus est. Post subdiaconatum

et diaconatum, die 18 mensis Decembris anno 1880 ad sacerdotalem ordinationem pervenit.

Primorum annorum domini Francisci Mariae potissimum officium fuit Verbi Dei explicatio in ecclesiis Messanae sed etiam finitimorum pagorum, una cum pastorali auxilio aegrotorum Civilis Valetudinarii Messanensis, in quo etiam nocte arcessebatur, ut morituris adsideret. Quamvis sua cum matre habitaret, Servus Dei in Messanae infami regione v.d. Avignone cum fratre Hannibale in operibus auxilii operam dedit. Anno 1886 Franciscus Maria Servam Dei Nataliam (v.d. Nataledda) Briguglio (1870-1950) cognovit, quae paenitentiae vitam sub eius moderamine exercuit. Natalia a Servo Dei Hannibali fratri commendata est, qui eam nascenti in Instituto excepit. Anno 1887 Messanae cholerae contagio flagravit et Servus Dei quoque, lassus multo labore erga infirmos, morbo est correptus.

Sequenti anno, cum mater mortua esset, Servus Dei suo cum fratre se collocavit in municipii regione Avignone, ibique novem per annos commoratus est. Cum ob gravem nervorum defectionem anno 1893 Hannibal ad animi remissionem obbligatam adstringeretur, Opera a Servo Dei recta est. Aliquot post annos in Instituto Hannibalis Di Francia quaedam quaestiones exortae sunt, ob quas consecuta est illa scissio ex qua nova communitas est exorta, scilicet Congregatio Pauperum Sororum Sacri Cordis, quae postea est nuncupata Sororum Capuccinarum Sacri Cordis. Iulio mense anno 1897 Servus Dei Roccam Alumeram discessit, ut ad curam novae communitatis attenderet, in qua auxilium et assistentia puellarum parentibus orbatarum praecipuum erat officium. Anno 1910 tertia dignitas Metropolitani Capituli nominatus est et anno 1912 Vicarius Generalis.

Fidei vehemens experientia Servi Dei vitam collustravit firmaque spes sustinuit eius indefessam apostolicam navitatem. Etiam in dolentioribus adiunctis humanae ac sacerdotalis vitae, numquam defecit eius magna caritas erga Deum et erga fratres maxime egeniores. Christifideles ei commissi in eo patrem ad audiendum semper facilem, fratrem apertum ad participationem, magistrum spiritualitatis severae et credibilis, authenticum testimonium Domini invenerunt. Eucharistica ac mariana spiritualitas, oratio et contemplatio necnon Iesu et Sanctorum imitatio et denique paterna cura erga Sorores sunt elementa in quibus crevit et ad maturitatem pervenit Servi Dei natura.

Die 22 mensis Decembris anno 1913 dum mane, cotidiano more, ad Messanam per hamaxosticum se confert ad sua officia apud Curiam dioecesanam agenda, Servus Dei repentina motus cardiaci intermissione correptus est. Cum ad Roccam Alumeram rediit, vespere eiusdem diei sempiterno in somno consopivit in Domino.

Quamvis sanctitatis fama permaneret, ob duo totius orbis gentium bella et difficilem rerum condicionem Instituti Sororum Capuccinarum Sacri Cordis, Servi Dei beatificationis Causa sero inchoata est. Inquisitio Dioecesana a die 12 mensis Iunii anno 1989 ad diem 3 mensis Octobris anno 1996 apud Curiam ecclesiasticam Messanensem celebrata est, Rogatorialibus cum Processibus apud Curiam Albanensem, Taurinensem, Brixiensem et Tranensem; quorum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 6 mensis Novembris anno 1998 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroicum in gradum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 19 mensis Iunii anno 2018 Peculiaris Congressus Theologorum Consultorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi die 5 mensis Martii anno 2019 in Ordinaria Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in gradum excoluisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Francisci Mariae Di Francia, Sacerdotis Dioecesani, Fundatoris Congregationis Sororum Capuccinarum Sacri Cordis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Martii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **BENEVENTANA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Raphaëlis a S. Elia ad Planisios (in saeculo: Dominici Petruccelli), Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1816-1901)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave et onus meum leve est» (Mt 11, 28-30).

Servus Dei Raphaël a S. Elia ad Planisios (in saeculo: Dominicus Petruccelli) se omnino deditus sancti Francisci spiritualitati et fidus in charismate Fratrum Minorum Capuccinorum, sequelam Christi valuit constanter percurrere, quamvis multa essent discidia socialia et religiosa in Italia meridiana in fine saeculi XIX.

Servus Dei die 14 mensis Decembris anno 1816 in pago S. Elia ad Planisios in provincia Campi Bassi et in Beneventana archidioecesi, in humili et omnino christiana familia natus est. Baptismalem ad fontem ei impositum est nomen Dominicum. Septimus genitus est decem filiorum. Pater Salvator agricola erat et mater Brigida Mastrovita domestica opera agebat: eadem maxime filiis fuit prima institutrix, quae eos secundum principia fidei necnon civilia et humana adolescere fecit.

Puer Dominicus rusticis in operibus operam dedit, exiguas familiae pecudes custodivit et deinde fabri ferrarii, sutoris et sartoris tirocinium exercuit. Interea eius in corde ortum est desiderium sancti Francisci religiosam vitam amplectendi. Iuvenis suam vocationem ponderavit cognovitque ex Fratrum Capuccinorum eius pagi coenobii frequentatione, cuius duo fratres in itinere ad religiosam vitam eius futuri erant formatores, scilicet, coenobii guardianus, p. Dalmatius de Murgantia, qui eius erat magister in noviciatu et moderator spiritualis, donec anno 1856 factus est Episcopus Bovensis, et p. Augustinus de Murgantia, qui Servi Dei vestitionem ac professionem recepit.

Quosdam per annos pater eius religiosae vocationi obstitit concessitque vix ut a quodam fratre in litteris et a pagi sacerdote paucis in cognitionibus erudiretur. Duodevicesimo expleto anno aetatis suae, Dominicus potuit tandem, paterno permissu, familiam relinquere et, mense Novembri anno 1834, Murgantinum Noviciatum ingredi. Die 10 mensis Novembris Fratrum Minorum Capuccinorum vestem induit nomenque Raphaëlem ei inditum est. Post Noviciatus annum, die 10 mensis Novembris anno 1835 religiosam professionem emisit.

Suscepit studia ad sacerdotium necessaria, quamvis incomposite, ob difficilem condicionem Capuccinorum Sancti Angeli Provinciae et etiam ob eius valetudinis impedimenta: primum fuit Anglonensi in coenobio, deinde in Triventino, Castri Serrae Capriolae et Bovino denique in Larinensi, ubi lectiones frequentavit apud dioecesanum Seminarium. Die 29 mensis Martii anno 1840, Larinensi in coenobio, sacro ordine auctus est; institutionem perfecit accedens cursibus a patribus Societatis Iesu apud Beneventanum Seminarium actis et in coenobio Turris Maioris, deinde praedicationi se dicavit quibusdam in coenobiis Provinciae Sancti Angeli.

Anno 1852 ad Murgantinum Noviciatum missus est, primum alterius a magistro ac deinde magistri munere fungens, quo officio vix post annum se abdicavit, commorans in communitate quamvis sine ullo munere super novicios. Anno 1857 ei commissum est religiosum ministerium apud hospitium Nostrae Dominae a Libera Campi Bassi, quod fuerat monasterium Caelestinorum monachorum, ibique octo per annos ad spiritualem moderationem animarum, ad liturgicum ministerium et ad morientium opitulationem operam dedit.

Post adiectionem Regni Utriusque Siciliae novo Italico Regno, ob edictas leges suppressionis religiosorum institutorum, Servus Dei suum munus deponere debuit et, mense Decembri anno 1866, natalem ad pagum rediit, ibique ei licentia data est ut ad instar rectoris ecclesiae et custodis coenobii S. Eliae resideret una cum altero confratre suo. Viginti per annos p. Raphaël ad ministerium sacerdotalem attendit, confessarii, consiliarii et spiritualis moderatoris munus multorum christifidelium exercens, suum regimen vitae religiosae servans eadem sedulitate, quam adhibuerat ante institutorum religiosorum suppressionem. Anno autem 1886 refectum in coenobium Murgantinum redire potuit, in quo munere alterius a magistro functus est, illic commoratus est extraordinarii spiritualis moderatoris officium feliciter gerens vitaeque religiosae exemplare testimonium perhibens, etiam post annum 1892 cum noviciatus ad Tuscam Provinciam traslatus est.

Sacerdos fuit secundum Christi cor et verus frater Capuccinus. Precabatur et poenitentiam agebat, sui oblationem in Deum funditus perficiens, dispensans in abscondito et in laeta promptitudine dona a Domino recepta. Gratiae actioni se aperiens, valuit intenti fidei conspectu intelligere res sui temporis in pagis Italiae meridianae, ubi Evangelium verbis, sed maxime ipso sui testimonio, annuntiavit. Mansuetudo praesertim totius eius vitae conspicua fuit, de ea enim vivam ac magnam memoriam apud homines reliquit.

Mense Septembri anno 1900, iam senex et aegrotus, missus est ad coenobium pagi natalis ibique extremos menses vitae degit aedificando christifideles, qui eum crebro postulaverant. Die 6 mensis Ianuarii anno 1901, Epiphaniae Domini vespere, pie mortem occubuit. In coemeterio pagi sepultus est, a multitudine populi comitatus, qui eum iam diu colebat uti monachum sanctum.

Sanctitatis fama amplius concreta, die 16 mensis Martii anno 1950 prima Sessio Inquisitionis Dioecesanae apud Curiam Archiepiscopalem Beneventanam celebrata est. Post quoddam intermissionis tempus, Causa resumpta est per celebrationem Processus Suppletivi a die 17 mensis Aprilis anno 2003 ad diem 23 mensis Martii anno 2006, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 15 mensis Februarii anno 2008 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in gradum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 13 mensis Februarii anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 2 mensis Aprilis anno 2019 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas excoluisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Raphaëlis a S. Elia ad Planisios, Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 6 mensis Aprilis a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $footnotemark{f B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### SANCTI IOANNIS IN BRASILIA

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Donizetti Tavares de Lima, Sacerdotis Dioecesani (1882-1961)

#### DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Servus Dei Donizetti Tavares de Lima in oppido Cássia, Brasiliae in statu Minas Gerais die 3 mensis Ianuarii anno 1882 natus est. In pueritia una cum familia in statum Sancti Pauli se transtulit. Perceptis sacerdotalis vocationis signis, post studiorum curriculum incardinatus est in dioecesi de Pouso Alegre et die 12 mensis Iulii anno 1908 sacro ordine auctus est. Paulo post in comitatu novi episcopi ad dioecesim Campinensem commigravit, deinde anno 1909 oppidi v.d. Vargem Grande do Sul in dioecesi Rivi Nigri parochus nominatus est.

Actuosam apostolatus operam egit et magnam auctoritatem in sociali vita illius oppidi habuit, ecclesiam paroecialem et sacella Dominae Nostrae Aparecidae et Sancti Benedicti Mori aedificavit. Anno 1926 Sancti Antonii Lisbonensis in oppido v.d.  $Tamba\acute{u}$  parochus nominatus est. Se tradidit pauperibus, senibus, aegrotis, pueris. Parochi munus pro omnibus exercuit suaeque gentis difficultates participando. Agros et domus pro nihil possidentibus emit. Qua de re, aliquo tempore magni populi motus fuit causa, sed ipse hanc nimiam populi admirationem compressit. Die 6 mensis Iunii anno 1961 in  $Tamba\acute{u}$  obiit. Summus Pontifex Franciscus die 9 mensis Octobris anno 2017 eius virtutes heroicas agnovit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram pueri quandam utriusque congeniti pedis torti sanationem, intercessioni Venerabilis Servi Dei tributam, subiecit. Res autem anno 2006 evenit.

Iam in valetudinario Sancta Domus Misericordiae oppidi v.d. *Casa Branca*, ubi puer natus erat, idem ab orthopaedicis medicis examinatus est, qui deformationem per radiographiam compererunt. Sequentibus mensibus puer etiam a medico paediatra examinatus est, qui quoque deformitatem confirmavit et proposuit adhibitionem necessariam aptorum

instrumentorum orthopaedicorum. Hanc ob rem pueri parentes se contulerunt apud publicum servitium valetudini subsidii ut visitationem medici orthopaedici praenotaret. Haec autem praestituta est die 18 mensis Octobris anno 2006. Paucos dies ante huius visitationis, nocte diei 14 mensis Octobris, cum puerum ad cubitum mitteret, mater Venerabilis Servi Dei intercessionem invocavit. Repente, sequenti die, cum filium e somno excitaret ut eundem ablueret et nutriret, animadvertit eius pedes omnino normales esse et sine ullo impedimento pedum plantas super planam superficiem apte collocare. Die 18 mensis Octobris, die orthopaedicae visitationis, etiam medicus ipse ad normam esse pedum formam confirmavit.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servi Dei invocationem et pueri sanationem, qui deinceps naturali socialique vita pollens, sanus vixit.

De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Ecclesiasticam Sancti Ioannis in Brasilia a die 12 mensis Ianuarii ad diem 14 mensis Martii anno 2015 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 26 mensis Novembris anno 2018 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii in sessione diei 17 mensis Maii anno 2018 declaravit, nulla adhibita medica curatione, sanationem celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 11 mensis Octobris anno 2018 Congressus actus est Peculiaris Theologorum Consultorum. Die autem 26 mensis Martii anno 2019 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Becciu praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servi Dei Donizetti Tavares de Lima, Sacerdotis Dioecesani, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam pueri a "forma lieve di piede torto congenito bilaterale di I grado".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 6 mensis Aprilis a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### BERGOMENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Teresiae Gabrieli, Confundatricis Congregationis v.d. «Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo» (1837-1908)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Paupercularum Sororibus persuadeatur ut huius voti causa egenis constanter implicentur, eis operam navent, eos diligant. Quaeque Paupercularum Soror precetur Deum ut more matris amorem erga egenos ei concedat».

His verbis beatus Aloisius Maria Palazzolo Sorores Paupercularum, quarum Congregationem ipse fundavit, earum consecrationi congruenter largiterque cohaerere hortabatur. Haec verba vitam et spiritualitatem Confondatricis valde describent, quae in saeculo insignis caritatis Christi testis fuit.

Serva Dei die 13 mensis Septembris anno 1837 Bergomi nata est. Exstincto patre anno 1852, mater eius, quamvis magnas difficultates haberet, eam ad Sorores Canossianas ut studiorum cursum frequentaret mittere valuit, ita ut anno 1854 Serva Dei magistrae diploma adepta est. Nimis adulescens ut doceret, in agrorum operibus et fructuum olerumque commercio familiares coadiuvit. Anno 1863 mater quoque eius obiit. Iuventutis tempore desiderium religiosa in vita consecrari augescere in seipsa percepit et aliquas uxorias condiciones igitur neglexit. In paroeciam valde se tradidit et catechismum docebat. Litterae pastoralis Episcopi Bergomensis causa, qui omnes anno 1861 exhortatus erat ad opus praebendum ut mala cohiberentur iuvenibus minantia, a Domino in prece ut divinam voluntatem adimplere posset petivit. Confessore suo consulto, ad egenas puellas ac adulescentulas litterarum ludum aperuit, conscia societatis progressum possibile per eruditionem esse. Non solum notitias tradebat, sed per divitem et communicantem educandi artem alumnas docebat de propria officii conscientia necnon religionis sensu.

Bergomi beatum Aloisium Mariam Palazzolo convenit, qui tunc ad egenorum puerorum educationi se dederat, et in Pia Opera Sanctae Dorotheae eius socia facta est. Beatus animo percepit femininam communitatem creandam esse, quae constanter acriterque puellas curare posset. Hoc eius propositum Serva Dei animi impetu amplexa est. Die 22 mensis Maii anno

1869, coram Sacrorum Cordium Iesu et Mariae Virginis effigiei, vota emisit, quibus duas promissiones adiunxit, videlicet Summo Pontifici fidelitatem et totam egenis deditionem. Aliae accesserunt ei, dum beatus huius novae Congregationis constitutiones redigebat, quae antea "Benedictarum Filiarum et Paupercularum Matrum", deinde "Sorores Paupercularum Sanctae Dorotheae" vocata est. Eo defuncto anno 1886, Serva Dei opus persecuta est una cum novo Superiore ab Episcopo designato et plus quam triginta communitates Bergomi, Brixiae et Vicentiae tunc apertae sunt.

Religiosa alta fide et inconcussa spe plena fuit, omnino voluntati Dei commissa. Ad indigentes in apostolatu implendo mitem firmitudinem et magnam sui ipsius moderationem ostendit. Pauperculas fovit ut semper iucundae essent etiam in tribulationibus, in pace et concordia viverent, Sponsi cum pauperioribus et derelictis caritatem communicarent. Pie obiit die 6 mensis Februarii anno 1908 et magni populi ad exequias eius concursus sanctitatis fama qua utebatur testimonium praebuit.

Hac enim fama sanctitatis, apud Curiam ecclesiasticam Bergomensem a die 13 mensis Septembris anno 2006 ad diem 24 mensis Octobris anno 2007 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 4 mensis Iulii anno 2008 est approbata. Positione confecta dieque 26 mensis Iunii anno 2012 iudicio Consultorum Historicorum subiecta, consuetas secundum normas die 1 mensis Martii anno 2018 in Congressu Peculiari Consultorum Theologorum disceptatum est, fausto cum exitu, an Serva Dei heroico in gradu virtutes christianas exercuisset. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 19 mensis Februarii anno 2019, me ipso Angelo Cardinali Becciu praesidente, professi sunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroum in modum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae Teresiae Gabrieli, Confundatricis Congregationis v.d. "Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo", in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Martii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 6 Ianuarii 2020. Ecclesiae Kharkiviensi Zaporizhiensi R.D. Paulum Honcharuk, e clero dioecesis Camenecensis Latinorum, hactenus Oeconomum et Directorem Officii «Caritas» eiusdem dioecesis.
- die 8 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Northantoniensi R.D. Davidem Iacobum Oakley, e clero archidioecesis Birminghamiensis, hactenus Collegii Sanctae Mariae de Oscott Rectorem.
- die 18 Ianuarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Armentiensi Exc.mum P.D. Vincentium Juan Segura, hactenus Episcopum Ebusitanum, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Valentinae.
- Titulari Sedi Ostiensi Em.mum ac Rev.mum D.num Ioannem Baptistam S.R.E. Card. Re, Congregationis pro Episcopis Praefectum emeritum necnon Ordinis Episcoporum Cardinalem Titulo Ecclesiae Suburbicariae Sabinensis-Mandelensis.
- die 21 Ianuarii. Archiepiscopali Ecclesiae Monoecensi Exc.mum P.D. Dominicum Mariam David, e clero dioecesis Nannetensis, ibique hactenus in seminario interdioecesano Formatorem.
- die 22 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Sancti Aloisii de Montes Belos R.D. Lindomarum Rocha Mota, e clero archidioecesis Adamantinae, ibique hactenus paroeciae Sancti Antonii, in civitate v.d. Curvelo, Parochum.
- die 23 Ianuarii. Metropolitanae Ecclesiae Philadelphiensi Latinorum Exc.mum P.D. Nelsonium Iesum Perez, hactenus Episcopum dioecesis Clevelandensis.

- die 25 Ianuarii 2020. Titulari Episcopali Ecclesiae Araditanae R.P. Franciscum Danielem Rivera Sánchez, Superiorem Generalem Missionariorum a Spiritu Sancto, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Mexicanae.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Bennefensi R.D. Hectorem Marium Pérez Villarreal, e clero archidioecesis Monterreyensis, quem constituit Auxiliarem in Mexicana archidioecesi.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Suavensi R.D. Aloisium Emmanuelem Pérez Raygoza, e clero archidioecesis Mexicanae, quem constituit Auxiliarem in eadem archidioecesi.
- die 27 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Achadensi R.D. Paulum Dempsey, e clero dioecesis Kildariensis vel Darensis et Leighliensis, hactenus Vicarium Foraneum et in oppido vulgo appellato Newbridge Curionem.
- die 29 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Augustanae Vindelicorum R.D. Bertramum Meier, hactenus eiusdem dioecesis Administratorem dioecesanum atque Capituli Cathedralis Decanum.
- die 31 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Ruynensi-Norandensi R.D. Iosephum Ferdinandum Guidonem Boulanger, e clero archidioecesis Sherbrookensis, ibique hactenus Vicarium Generalem.
- die 1 Februarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Lindisfarnensi R.D. Michaëlem Franciscum Crotty, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Sabato, 4 gennaio, S.E. il Sig. Federico Zamora Cordero, Ambasciatore di Costa Rica;

Lunedì, 13 gennaio, S.E. il Sig. Alfredo Osvaldo Augusto Ratti Jaeggli, Ambasciatore del Paraguay.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Venerdì, 17 gennaio, S.E. il Sig. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente della Repubblica Democratica del Congo;

Sabato, 25 gennaio, S.E. il Sig. Barham Salih, Presidente della Repubblica d'Iraq;

Venerdì, 31 gennaio, S.E. il Sig. Alberto Fernández, Presidente della Repubblica di Argentina;

Giovedì, 6 febbraio, S.E. il Sig. Andrej Plenković, Primo Ministro della Croazia.

#### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

| 11 | gennaio | 2020 | S.E.R. Mons. Celestino Migliore, Arcivescovo tit. di Canosa, |
|----|---------|------|--------------------------------------------------------------|
|    |         |      | finora Nunzio Apostolico nella Federazione Russa e in        |
|    |         |      | Uzbekistan, Nunzio Apostolico in Francia.                    |

- 25 » S.E.R. Mons. Paolo Rudelli, Arcivescovo tit. di Mesembria, Nunzio Apostolico in Zimbabwe.
- 1 febbraio » Il Rev.do Mons. Michael Francis Crotty, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Lindisfarna, con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico in Burkina Faso.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

- 18 dicembre 2019 L'Ill.mo Prof. John David Barrow, docente di matematica all'Università di Cambridge (Gran Bretagna), Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze.
- 8 gennaio 2020 L'Ill.ma Dott.ssa Francesca Di Giovanni, Officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Sotto-Segretario per il Settore multilaterale della medesima Sezione per i Rapporti con gli Stati per un triennio.
- War L'Em.mo Sig. Card. Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Membro della Congregazione delle Cause dei Santi « ad quinquennium ».
- » » Il Rev.do P. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, O.C.D., Docente di Spiritualità Mariana e Teologia Dogmatica, finora Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi, Relatore della medesima Congregazione delle Cause dei Santi « ad quinquennium ».
- » " I Rev.di: Sac. Mario Torcivia, Docente di Teologia Spirituale; Sac. Alberto Royo Mejía, Docente di Diritto Canonico; e Sr. Mary Melone, Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum a Roma, Consultori della Congregazione delle Cause dei Santi «ad quinquennium».
   I Rev.di: Mons. Jair Ferreira Pena, Mons. Guido Mazzotta, Mons. Francesco Maria Tasciotti, Sac. Francesco Asti, Sac. Miguel De Salis Amaral, Don Paolo Carlotti, S.D.B., Don Jesús Manuel García Gutiérrez, S.D.B., Don Aimable Musoni, S.D.B., P. Raffaele Di Muro,

P. François Marie Léthel, P. Germano Marani, S.I., P. Martin McKeever, C.SS.R., P. Paul Murray, O.P., P. Stéfane Oppes, O.F.M., P. Adam Owczarski, C.SS.R., P. Jordì-Augustí Piqué Collado, O.S.B., P. Rocco Ronzani, O.S.A., P. Zbigniew Suchecki, O.F.M. Conv., P. Alberto Valentini, S.M.M., Consultori della Congregazione delle Cause dei Santi «in aliud quinquennium».

- 20 gennaio 2020
- Il Rev.do Sac. Flavio Pace, Officiale della Congregazione per le Chiese Orientali, Sotto-Segretario della medesima Congregazione per le Chiese Orientali.
- » » Gli Em.mi Sig.ri Card.li Lluis Martinez Sistach, Arcivescovo Emerito di Barcellona, e Zenon Grocholewski, Prefetto Emerito della Congregazione per l'Educazione Cattolica, Membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica «ad biennium».
- » » Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Stanisław Ryłko e Robert Sarah; i Rev.di Padri: Wojciech Giertych, O.P., e Juan Javier Flores Arcas, O.S.B., Membri del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali «in aliud quinquennium».

L'Em.mo Sig. Card. Beniamino Stella e l'Ill.mo Prof. Avv. Guzman Carriquiry, Membri del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali «usque ad octogesimum annum».

Si rende noto che il 4 febbraio 2020 è stato nominato il Rev.do Sac. Domenico Lugli, Vicario Giudiziale Aggiunto «ad quinquennium»; e confermati: il Rev.do Sac. Luca Sansalone, Vicario Giudiziale «in aliud quinquennium»; il Rev.do Sac. Roberto Soprano, Vicario Giudiziale Aggiunto «in aliud quinquennium»; il Rev.do Mons. Amedeo Ruggieri, Giudice Istruttore «in aliud quinquennium»; il Rev.do Sac. Giorgio Ciucci, Giudice Istruttore «ad annum»; i Rev.di: Sac. Enzo Avelli e Mons. Francesco Maria Tasciotti, Giudici Esterni «in aliud quinquennium», presso il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza del Vicariato di Roma.

## NECROLOGIO

| 5        | gennaio  | 2020     | Mons. David Albin Zywiec Sidor, O.F.M. Cap., Vescovo di Siuna (Nicaragua).            |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Zacarías Ortiz Rolón, S.D.B., Vescovo em. di Concepción $(Paraguay)$ .          |
| 10       | <b>»</b> | *        | Mons. Dante Frasnelli Tarter, O.S.I., Vescovo Prelato em. di Huari $(Per\grave{u})$ . |
| 17       | <b>»</b> | *        | Mons. Fernando Miguel Gil Eisner, Vescovo di Salto (Uruguay).                         |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Stanisław Stefanek, S. Chr., Vescovo em. di Łomża ( $Polonia$ ).                |
| 24       | <b>»</b> | *        | Mons. José Luis Castro Medellín, M.S.F., Vescovo em. di Tacámbaro ( $Messico$ ).      |
| 29       | <b>»</b> | *        | Mons. Georges-Hilaire Dupont, O.M.I., Vescovo em. di Pala ( $Ciad$ ).                 |
| 31       | *        | *        | Mons. Alexander J. Brunett, Arcivescovo em. di Seattle (Stati Uniti d'America).       |
| 2        | febbraio | <b>»</b> | Mons. Enemésio Ângelo Lazzaris, F.D.P., Vescovo di Balsas $(\textit{Brasile}).$       |
| 3        | *        | <b>»</b> | Mons. William John McNaugton, M.M., Vescovo em. di Incheon ( $Corea\ del\ Sud$ ).     |
| 6        | *        | *        | Mons. Gioacchino Illiano, Vescovo em. di Nocera Inferiore – Sarno ( <i>Italia</i> ).  |